

pubblicazione mensile

spedizione in abbonamento postale, gruppo III

6

Costruire Diverte - enno 9

# elettronica



alimentatore stabilizzato

di Italo Alfieri e Roberto Cantamerli

L. 300



### Strumenti elettronici di misura e controllo

### VOLTMETRO ELETTRONICO mod. 115

- elevata precisione e razionalità d'uso
- puntale unico per misure cc-ca-ohm
- notevole ampiezza del quadrante
- accurata esecuzione e prezzo limitato

OUESTI sono i motivi per preferire il voltmetro elettronico mod. 115.

pregevole esecuzione, praticità d'uso



### DATI TECNICI

Tensioni cc. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 - 1.200 V/fs.

Tensioni ca. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 - 1,200 V/fs.

Una scala è stata riservata alla portata 1,2 V/fs. **Tensioni picco-picco:** da 3,4 a 3400 V/fs nelle 7 portate ca.

Campo di freguenza: da 30 Hz a 60 kHz.

Portate ohmetriche: da 0,1 ohm a 1.000 Mohm in 7 portate; valori di centro scala: 10 - 100 - 1.000 ohm - 10 kohm - 100 kohm - 1 Mohm - 10 Mohm.

Impedenza d'ingresso: 11 Mohm.

**Alimentazione:** a tensione alternata; 110 - 125 - 140 - 160 - 220 V.

Valvole: EB 91 - ECC82 - raddrizzatore al silicio.

Puntali: PUNTALE UNICO PER CA, CC, ohm; un apposito pulsante, nel puntale, predispone lo strumento alle letture volute.

**Esecuzione:** completo di puntali; pannello frontale metallico; cofano verniciato a fuoco; ampio quadrante, mm. 120 x 100; dimensioni mm. 195 x 125 x 95; peso kg. 1,800.

**Accessori:** A richiesta: puntale E.H.T. per misure di tensione cc sino a 30.000 V. Puntale RF per letture a radiofreguenza sino a 230 MHz (30 V/mx).

### ALTRA PRODUZIONE

**Analizzatore Pratical 10** 

**Analizzatore Pratical 20** 

**Analizzatore Pratical 40** 

Analizzatore TC 18

Analizzatore TC 40

Oscillatore modulato CB 10

Generatore di segnali FM10

Oscilloscopio mod. 220

Generatore di segnali TV mod. 222

Strumenti da pannello

Per ogni Vostra esigenza richiedeteci il catalogo generale o rivolgeteVi presso i rivenditori di accessori radio-TV.

MEGA ELETTRONICA MILANO - Tel. 2566650 VIA A. MEUCCI, 67





Ouesto puntale serve per elevare la portata del nostri TESTER 680 a 25.000 Volts c.c. Con esso poù quindi venire misurata l'alta tensione sia del televisori, sia del trasmettitori ecc. Il suo prezzo netto è di Lire 2 900 franco ns. stabilimento.

### Trasformatore per C.A. Mod. 616 « I.C.E. »



Per misure amperometriche in Corrente Alternata. Da adoperarsi unitamente al Tester 680 in serle al circuito da esaminare.

### 6 MISURE ESEGUIBILI:

250 mA - 1 A - 5 A - 25 A - 50 e 100 Amp. C.A. Precisione: 2,5%. Dimensioni: 60 x 70 x 30. Peso 200 gr. Prezzo netto Lire 3 980 franco ns. stabilimento.



Per misure amperometriche immediate in C. A senza interrompere i circuiti da esaminare!!

Questa pinza amperometrica va usata unitamente al nostro SUPERTESTER 680 oppure unitamente a qualsiasi altro strumento Indicatore o regi-stratore con portata 50 ptA - 100 millivolts.

\* A richiesta con supplemento di L. 1000 fa I.C.E. può fornire pure un apposito riduttore modello 29 per misurare anche bassissime in-tensità da 0 a 250 mA.

Prezzo propagantistico netto di sconto I. 6.000 franco na/ stabilimento. Per pagamenti all'ordine o alla consegna amaggia del relativo astuccio.



662 J.CE.



### **ELETTROCONTROLLI - BOLOGNA**

SEZIONE COMMERCIALE - VIA del Borgo, 139 b-c - Tel. 265.818

Siamo lieti di comunicare ai nostri affezionati Clienti, la prossima apertura di due nuovi punti di vendita che, sotto la denominazione « ELETTROCONTROLLI - Italia », apriranno i battenti in:

FIRENZE - Via Maragliano, 40 PADOVA - Via Trieste, 28

tel. 366.050 tel. 57540

E' nostra intenzione ampliare detti punti di vendita, creando nuovi concessionari esclusivi in ogni provincia; per coloro che fossero interessati, pregasi mettersi in diretto contatto con la nostra Direzione al fine di prendere gli accordi del caso.

Si richiedono buone referenze, serietà commerciale e un minimo di capitale.



La gamma più completa di Semiconduttori GE, SESCO, THOMPSON, è pronta nei ns. magazzeni; si garantiscono forniture continue di materiali sempre originali.

Soltanto per I primi due mesi dalla pubblicazione, a scopi propagandistico, vendiamo i seguenti semiconduttori a prezzi eccezionali.

| 2N696      |    |         | L     | 650 |
|------------|----|---------|-------|-----|
| 2N697      |    |         | L.    | 730 |
| 2N1613     |    |         | L.    | 750 |
| 2N1711     |    |         | L.    | 850 |
| 2N706      |    |         | L.    | 500 |
| 2N708      |    |         | L.    | 520 |
| TRANSISTOR | AL | SILICIO | IN EP | ОХУ |
| 2N2923     |    |         | L.    | 330 |
| 2N2924     |    |         | L.    | 360 |
| 2N2925     |    |         | L.    | 405 |
| 2N2926     |    |         | L.    | 250 |

TRANSISTOR AL SILICIO IN TOS

TRANSIS. DI POTENZA AL 85 WATT ALTA TENSIONE 18072 L. 2.900 18172 L. 3.300 L. 4.500 FOTODIODI AL SILICIO 31F2 L. 2.400 F. 3.300 DIODI CONTROLLATI AL SILICIO C10664 (2 AMP. 100 Volt) L. 1.200 C10664 (2 AMP. 200 Volt) L. 1.350 C20A (7.4 AMP. 300 Volt) L. 2.250 C20C (7,4 AMP. 300 Volt) L. 5.400

DIODI CONTROLL. BIDIREZIONALI A CIRCUITI INTEGRATI SC40B (6 AMP. 200 Volt) L. 3.900 SC45B (10 AMP. 200 Volt) L. 5.850

E' PRONTO un nuovo LISTINO SEMICONDUTTORI, completo di ben 400 tipi di semiconduttori diversi, che si riferisce ai prodotti tenuti a magazzeno. Lo stesso verrà spedito a chi ne farà richiesta allegando L. 100 in francobolli per spese postali. Spediremo gratuitamente il nuovo listino a coloro che sono già in possesso di quello precedente,

### FILTRI SELETTIVI AI RAGGI INFRAROSSI

Disponiamo di una completa gamma di filtri a raggi infrarossi tagliati rispettivamente con i seguenti diametri: mm 20, mm 45, mm 60, mm 100. Preventivi a richiesta.

### LENTI convesse, biconvesse, e a condensatore

Abbiamo inoltre una serie completa di lenti per ogni uso e applicazione per la concentrazione di un fascio luminoso. Preventivi a richiesta.

### CONDENSATORI a carta di tutte le capacità e tensioni

Dalla coda di produzione delle ns. apparecchiature offriamo una campionatura mista di 100 condensatori a sole L. 1,000.



RACCOLTA COMPONENTI - Tutta la gamma di componenti elettrici eà elettronici per l'automazione industriale. Vi sono ampiamente trattati oitre 2000 componenti e loro caratteristiche tecniche con i relativi prezzi; atti a indirizzare e risolvere problemi ai tecnici sull'automazione industriale. Vicne riservato lo sconto da rivenditore a chi acquista il ns. Listino. Prezzo L. 1.000

RACCOLTA SCHEMI ELETTRICI - E' una raccolta riveduta e ampliata, di tutti gli schemi delle apparecchiature elettroniche di ns produzione. In essa è pure ampiamente trattato il problema dei RAGGI INFRAROSSI e loro sorgenti di luce invisibili all'occhio umano, come pure le loro molteplici applicazioni. Tengasi presente che sono descrizioni di applicazioni a carattere industriale, da utilizzarsi su macchine a ciclo automatico e semiautomatico. La sola raccolta verrà inviata dietro rimessa di L. 1.000.

La combinazione « COMPONENTI-SCHEMI » verrà fornita a sole L. 1.750.

Abbiamo inoltre le famose fotoresistenze ultrarapide e sensibili solo ai raggi infrarossi (la luce ambiente non influisce sul loro corretto funzionamento) cad. L. 3.500 (Ogni fotoresistenza ha in allegato le caratteristiche tecniche e uno schema di applicazione pratica per sistemi antifurto).

STOCK di amplificatori di bassa frequenza HI-FI a 4 transistors 1,7 watt, Vera occasione! cad. L. 2.150.

N.B. - Nelle spedizioni di materiale con pagamento anticipato considerare una maggiorazione di L. 250 - Nelle spedizioni in contrassegno considerare una maggiorazione di L. 500.

# ditta Angelo Montagnani

VIA MENTANA, 44 - TEL, 27,218 C. C. P. 22-8238 - C. P. 255 LIVORNO

# vallgia viene venduto al prezzo di L. 60.000 compreso CERCAMETALLI ORIGINALE AMERICANO Tipo SCR.625 in apposito cofano tipo

amplificatore e valvole termoioniche, cuffie, risuonatori, batterie, valvole di ricambio, il tutimballo e porto fino a Vs. destinazione. to funzionante e racchiuso Completo di

ottenere detto rimborso.

con versamento sul nostro conto corrente postali. Per contrassegno, versare metà dell'importo. Ad ogni Cliente forniamo il suo Tecnical manual TM 11-1122. Condizioni di vendita - Pagamento per contanti all'ordine, 0 oppure con assegni circolari conto corrente. T accettano assegni 22-8238, stale Non



Cercametalli S.C.R. 625 - completo di contenitore

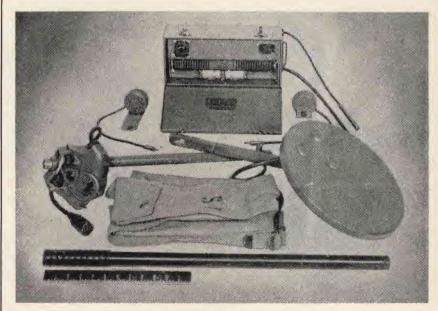

Cercametalli S.C.R. 625 - nei suoi vari componenti

LISTINO GENERALE MATERIALI SURPLUS - Tutto illustrato, comprendente Ricevitori professionali e materiali, che troverete elencati, compreso la descrizione dei ricevitori BC 312 - BC 314 con schemi e illustrazioni. Il prezzo di detto listino, è di L. 1.000, compresa la spedizione che avviene a mezzo stampe raccomandate; la somma potrà essere inviata a mezzo vaglia postali o assegni circolari, o sul ns. \*C.C.P. 22/8238. La cifra che ci invierete di L. 1.000, Vi sarà rimborsata con l'acquisto di un minimo di L. 10.000 in poi di materiali elencati nel presente listino. Dalla busta contenente il listino generale, staccate il lato di chiusura e allegatelo all'ordine che ci invierete per

### CRISTALLI DI QUARZO

per oscillatori ed applicazioni elettroniche in genere

HC - 13/U

HC - 18/U HC - 25/U

HC - 6/U HC - 17/U

HC - 13/U

Cristalli piezoelettrici in custodia subminiatura per applicazioni elettroniche miniaturizzate;

Cristalli piezoelettrici in custodia miniatura per applicazioni elettroniche standard.

Cristalli speciali per calibratori di alta precisione

I cristalli oscillano in fondamentale fino alla frequenza di 20000 KHz.









HC - 18/U - HC - 17/U HC - 25/U - HC - 6/U HC - 25/U

Frequenze fornibill: 800 ÷ 125000 KHz precisione 0,005% o maggiore a rlchiesta per un campo di temperatura compreso fra - 20° ÷ + 90°C.

Netto cad. L. 3.500

HC - 13/U

Frequenze fornibill: 50 ÷ 100 KHz In fondamentale

Netto cad. L. 5.500



-1174 -





13,4

### APPARATI SSB PER RADIOAMATORI







ricevitore SSB/AM/CW a filtri meccanici

gamma di funzionamento: 3,5÷30 MHz; bande amatori in segmen-

genima un indizionamenio: 3,3 ÷ 50 MMZ; pande amatori in segmenti di 600 kHz più tre bande comunque disposte; ricezione WWV sensibilità: 0,5 microvolt per 10 dB S/N di rapporto stabilità di frequenza: 100 Hz dopo riscaldamento selettività: 0,5 kHz a 6 dB; 2,5 kHz a 60 dB per CW; 4 kHz a 6 dB; 7,5 kHz a 25 dB per AM; 2,1 kHz a 6 dB; 2,5 kHz a 60 dB per SSB e AM

• reiezlone di immagine: > 50 dB

alimentazione universale

dimensioni: 480 x 185 x 300 mm peso: 12 kg.

prezzo L. 215.000

### FL 200 B

trasmettitore SSB/AM/CW a filtri meccanici

potenza alimentazione stadio finale: 240 W PEP tipo di funzionamento: PTT/VOX/CW manuale e break-in

gamme di funzionamento: segmenti radioamatori stabilità di frequenza: 100 Hz dopo il riscaldamento

soppressione portante e banda laterale: > 50 dB alimentazione universale

dimensioni: 480 x 185 x 300 mm

peso 18 kg.

prezzo L. 256.000

NB. • II ricevitore FR 100 B ed il trasmettitore FL 200 B possono essere usati come un ricetrasmettitore con unico VFO.

### FL 1000

amplificatore lineare per FL 200 B

potenza di alimentazione: 1000 W

alimentatore universale incorporato

commutazione automatica antenna dimensioni: 480 x 185 x 300 mm.

prezzo L. 185.000



### **ELETTRONICA SPECIALE**

VIA OLTROCCHI, 6 - TELEFONO 598.114

RT144B





CR6

Ricetrasmettitore portatile per i 2 mt. Completamente transistorizzato.

Una vera stazione per installazioni portatili mobili e fisse. Caratteristiche tecniche:

Trasmettitore: potenza d'uscita in antenna: 2 W (potenza di ingresso stadio finale: 4 W.) N. 5 canali commutabili entro 2 MHz senza necessità di riaccordo.

2 MHz senza necessità di riaccordo.

Ricevitore: Tripla conversione di frequenza con accordo su tutti gli stadi a radio frequenza. Sensibilità migliore di 0,5 microvolt per 6 dB S/n. Rivelatore e prodotto per CW/SSB. Limitatore di disturbi. Uscita BF: 1,2 W. Strumento Indicatore relativo d'uscita, stato di carica batterie, S-meter. Allmentazione interna 3 x 4,5 V. con batterie facilmente estraibili da apposito sportello. Microfono piezoelettrico « push to talk ».

Presa altoparjante supolementare o cuffia Demolitolica mer-Presa altoparlante supplementare o cuffia. Demoltiplica meccanica di precisione. Capo della batteria a massa: negativo. Dimensioni: 213 x 85 x 215. Peso Kg. 2 circa con batterie. Predisposto per connessione con amplificatore di potenza in trasmissione. Completo di 1 quarzo di trasmissione, microfono push-to-talk e antenna telescopica - L. 158.000

Convertitore 2 metri

Completamente transistorizzato - Transistori Impiegati: AF239, AF106, AF106, AF109 - N. 6 circultl accordati per una banda passante di 2 MHz ± 1 dB - Entrata: 144-146 MHz - Uscita: 14-16 26-28 28-30 MHz - Guadagno totale: 30 dB - Circuito di ingresso « TAP » a bassissimo rumore - Alimentazione: 9 V 8 mA Dimensioni: mm 125 x 80 x 35. L. 19.800

Trasmettitore a transistori per la gamma dei 10 metri

Potenza di uscita su carico di 52 ohm 1 Watt. Potenza di uscità su carico di 52 onm i watt.

Modulazione di collettore di alta qualità, con premodulazione
dello stadio driver, Profondità di modulazione 100%. Ingresso
modulatore: adatto per microfono ad alta Impedenza. Oscillatore pilota controllato a quarzo. Quarzo del tipo ad innesto
miniatura precisione 0,005%. Gamma di funzionamento 26-30
MHz. Materiali professionali: circuito stampato in fibra di
vetro. Dimensioni: mm. 150 x 44. Alimentazione: 12 V. Co.
Adatto per redictaletori radiocomandi applicazioni serimen-Adatto per radiotelefoni, radiocomandi, applicazioni sperimen-

Ricevitore a transistori, di dimensioni ridotte con stadi di amplificazione BF

Caratteristiche elettriche generali identiche al modello RX-28/P. Dimensionl: mm. 49 x 80. Due stadi di amplificazione di tensione dopo la rivelazione per applicazioni con relé vibranti per radiomodelli. Uscita BF adatta per cuffia. Quarzo ad innesto del tipo subminiatura. Adatto per radiotelefoni, radiocomandi, applicazioni sperimentall. L. 15,000

Ricevitore a transistori per la gamma dei 10 metri

1 microvolt per 15 dB dl rapporto segnale-disturbo. Seletti-vità ± 9 KHz a 22 dB. Oscillatore di conversione controllato a quarzo. Quarzo del tipo miniatura ad Innesto, precisione 0,005%. Media frequenza a 470 KHz. Gamma di funzionamento 26-30 MHz. Materiale professionale; circulto stampato in fibra di vetro. Dimensioni: mm. 120 x 42. Alimentazione: 9 V. 8 mA. Adatto per radiocomandi, radiotelefoni, applicazioni sperimen-

Relé coassiale

realizzato con concetti professionali per impieghi specifici nel campo delle telecomunicazioni. Offre un contatto di scambio a RF fino a 500 Mhz con impedenza caratteristica di 50÷75 ohm ed un rapporto di onde stazionarie molto basso. Potenza ammessa 1000 W. picco. Sono presentl lateralmente altri due contatti di scambio con portata 3 A 220 V. Consumi: a 6 volt, 400 MA a 12 volt. 200 MA ÷ Costruzione: monoblocco ottone trattato, contatti argento Duro.

L. 7,900

L. 19 500

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta.



### ELETTRONICA SPECIALE



LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEL. 38.062

### **RADIORICEVITORE SP600JX**

274 A/FRR Hammarlund

Da 540 Kc a 54 Mc - Sintonia continua

Sei gamme - Venti valvole - Come nuovi

Prezzo e informazioni dettagliate a richiesta



ARC3 ricevitore da 100 a 156 Mc. a cristallo 8 canali.

CRV46151 ricevitore da 200 Kcs a 10 Mc.

sintonia continua

Hallicrafters, Guard Coast da 200 Kc a 18 Mc sintonia continua

Hallicrafters SX 117 come nuovo Hallicrafters SX 105 come nuovo National NC 190 come nuovo

### RICETRASMETTITORI

ARC1 da 100 a 156 Mc a cristallo 10 canali

### **FREQUENZIMETRI**

BC221AH da 20 Kcs a 20 Mc BC221AH da 20 Kcs a 20 Mc BC221M da 20 Kcs a 20 Mc TS175A da 80 a 1000 Mc TS541A/TPS da 8000 a 10000 mc Alimentatori stabilizzati 110 V Ca.

### OSCILLOSCOPI ORIGINALI U.S.A.

OS8BU OS4B TS34AP

AN/URM24 AN/URM25 Hickok 640 A/F

### ONDAMETRI

**TS488-A** da 900 a 10.000 Mc **TS117-GP** da 2600 a 3200 Mc

### **TESTERS**

ME70/PSM 20000  $\Omega$  volt

### **ALIMENTATORI A VIBRATORE**

nuovi completi di cordoni di alimentazione, vibratore, valvola OZ4, filtri, ingresso 6/8 V. uscita 250 120 Ma. **L. 5.000** 

Come sopra con reostato per 12 V. a vibratore di scorta L. 8.000

Sono apparecchiature molto utili da applicare su automezzi.



### GENERATORI D'IMPULSI SG82 10 Kc 100 kc

### GENERATORI DI SEGNALI

TS47A da 40 Kc a 500 Mc AM TS465-B da 20 Kc a 160 Mc AM/MF TS497A/URR da 2 Kc a 400 Mc AM TS419 da 900 Mc a 2000 Mc TS155-CUP da 2700 Mc a 3400 Mc MF Hewlett Packard 608B da 10 a 410 Mc

### VOLMETRI ELETTRONICI

TS375A/U RCA97A senior

PROVAVALVOLE

TV2D/U TV7D/U Hickok KS 15750-L2

------

PROVADIODI

per microonde IN23 IN25 IN21

### CALIBRATORI DI FREQUENZA

FR 70 A/U da 100 cy a 100 Kc.

Counter Bekman FR67 da 10 Kc. a 1000 Kc.

### WATTMETRI

ME11B/U ME 82/E

ME 16G Indicatore di onde stazionarie e Watt-

1-177B

### CAVI COAX:

**52 ohms** RG8-RG9-RG14-RG18-RG58 AU-BU-CU **75 ohms** RG11-RG17-RG27-RG117

### CONNETTORI COASSIALI

serie UHF-VHF-BNC-C-N-HN

Transistors Manual General Eletric Tube Manual General Electric L. 3.500 L. 2.500

RCAMI30210

# autocostruitevi un radioricevitore a modulazione di frequenza con la serie delle unità premontate Philips





### Amplificatore F.I. PMI/A



Prestazioni del ricevitore completo

### **SEZIONE FM**

Sensibilità con  $\Delta f = 22.5$  kHz e f = 400 Hz  $< 2\mu V$  per potenza di uscita di 50 mW. Rapporto segnale-disturbo con  $\Delta f = 22.5$  kHz e f = 400 Hz 30 dB con segnale in antenna  $< 8\mu V$ . Sensibilità con  $\Delta f = 75$  kHz e f = 1000 Hz  $< 25\mu V$  per potenza di uscita di 50 mW. Distorsione con  $\Delta f = 75$  kHz e f = 1000 Hz < 3% per potenza di uscita di 50 mW. Selettività  $\geq 45$  dB a  $\pm 300$  kHz. Larghezza di banda a - 3 dB  $\geq 150$  kHz.

### **SEZIONE AM**

Sensibilità con m = 0,3 a 400 Hz  $100\mu\text{V/m}$  per potenza di uscita di 50 mW. Rapporto segnale/disturbo misurato a 1 kHz 26 dB con  $560\mu\text{V/m}$ . Selettività a  $\pm$  9 kHz < 30 dB. C.A.G.  $\Delta\text{V}_{\text{FF}}$ =10 dB per  $\Delta\text{V}_{\text{RF}}$ =27 dB (misurata secondo le norme C.E.l.).

### Amplificatore B.F. PMB/A

### le unità devono essere completate di:

- 1 Potenziometro da 5 k $\Omega$  logaritmico E098 DG/20B28 per la regolazione del volume
- 2 Altoparlante con impedenza da 8  $\div$  10  $\Omega$  (AD 3460 SX/06)

- 3 Antenna in ferrite, gradazione IV B (per esempio C8/140, C9,5/160, C9,5/200 oppure PDA/100, PDA/115, PDA/125).
- 4 Commutatore AM/FM e antenna a stilo per FM

le unità sono reperibili presso i migliori rivenditori della vostra zona



Reparto Elettronica

piazza IV Novembre, 3 - Milano - telefono 69.94

# OCCASIONI A PREZZI ECCEZIONALI: PARTICOLARI NUOVI GARANTITI (fino ad esaurimento)

mu din din 1) - AMPLIFICATORE B.F. originale MARELLI a 2 valvole piu raddrizzatore, Alimentazione universale, uscita 6 W. indistorti, ingresso con bilanciamento per usarne due accoppiati per stereofonia

2) - CARICA BATTERIA, primario universale; uscita 6-12 V, 2-3 A. - particolarmente indicato per automobilisti, elettrauto, ed applicazioni industriali

3) - ALIMENTATORI STABILIZZATI originali OLIVETTI completi di strumentazioni e regolazioni, nuovi garantiti, Tipe a transistoro 0-12 Volt. 5 A.

MOTORINO PHILIPS per giradischi e registratore, a doppia velocità 9V, completo di regolatore centrifugo, filtri entiparassitari (misure @ nm 28 x 70)

MOTORINO PHILIPS, come sopra ad una sola velocità (@ mm 32 x 30)

CONVENTITORE per 2º Canale TV, adatto anche per applicazioni dilettantisitche, completo di valvole (serie EC)

5) - GRUPPI VHF completi di valvole (serie EC)

5) - SINTONIZZATORE UHF « RICAGNI-PHONOLA » completo di 2 valvole PC86 oppure EC86

L. 3.000+ 400 sp.

7) - AMPLIFICATORE a transistors, completo di alimentazione in c.c. e c.a., uscita 2 W, controllo volume e tono, completo di alitoparlante @ 15 cm. a

RELE' « CEMT » da 9 a 48 Volt, 6 mA tre contatti scambio

RELE' « CEMT » da 9 a 60 Volt, 3 mA tre contatti scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti i scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti i scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro contatti di scambio

RELE' SIEMENS da 4 a 24 Volt, 2 mA quattro cont (fig. (fig. 4 6 10 11 12 13 14 (fig. (fig. TRASFORMATORI (primario universale, uscita 9V, 400 mA) per costruire alimentatori per transistors cad. L. 500+ (\*) s.p. SATORI da 3000 mF, un potenziometro 100 Ω, serve contemporaneamente da livellamento e regolazione tensione) SATORI da 3000 mF, un potenziometro 100 Ω, serve contemporaneamente da livellamento e regolazione tensione) cad. L. 1,200+ (\*) s.p. SATORI da 3000 mF, un potenziometro 100 Ω, serve contemporaneamente da livellamento e regolazione tensione) cad. L. 1,200+ (\*) s.p. Zioni, nuovi garantiti - Tipo a transistors: 0 - 12 Volt 2 A L. 20.000+1000 sp. 11) - ALIMENTATORI STABILIZZATI originali OLIVETTI GENERAL ELECTRIC completi di strumentazioni e regolazioni, nuovi garantiti - Tipo a Valvole - Doppia regolazione da 20/100 V. 1 A. L. 20.000+1000 sp. 11) - ALIMENTATORI STABILIZZATI originali OLIVETTI GENERAL ELECTRIC completi di strumentazioni e regolazioni, nuovi garantiti - Tipo a Valvole - Doppia regolazione da 20/100 V. 1 A. L. 20.000+1500 sp. 12) - ASPIRATORE Ø cm. 26 - 220 Volt L. 4.000+ ELECTRIC completi di strumentazioni e regolazioni, nuovi garantiti - Tipo a Valvole - Doppia regolazione da 0/100/200 V. 300 mA. L. 25.000+1500 sp. 12) - ASPIRATORE Ø cm. 32 - 220 Volt L. 4.000+ 600 sp. 13) - ASPIRATORE Ø cm. 32 - 220 Volt L. 4.000+ 600 sp. L. 5.000+ 700 sp. 14) - PIASTRE NUOVE di calcolatori (Olivetti-IBM ecc.) con transistors di bassa, media, alta ed altissima frequenza; diodi, trasformatori, resistenze, condensatori, Mesa, ecc. al prezzo di L. 100 (cento) e L. 200 (ducento) per transistore contenuti nella piastra (L. 100 per i transistori 2G603 - 2G396 - 2G360 - 2N247 - 2N316 - OC44 - OC170 - AS211 e L. 200 per i transistori 2G603 - 2N708 - OC23 - AS218) Tutti gii altri componenti rimangono ceduti in OMAGGIO.

PIASTRE NUOVE VERGINI, per circuito stampato (ognuno può crearsi lo schema che vuole) delle seguenti misure, mm. 145 x 107 - 140 x 123 - 284 x 80 - 284 x 63 - 182 x 190 cad. L. 200

Serie completa di 5 pezzi a scelta POCVATRANSISTORI - Strumento completo per la prova di tutti i tran 15 16 18 (fig 19 (fig. 20 (fig. 21 22 23 (fig. (fig. 25

AVVERTENZA: Per semplificare ed accelerare l'evasione degli ordini, preghiamo gli acquirenti di indicare, su ogni ordine, il N. ed il Titolo della RIVISTA cui si riferiscono gli oggetti ordinati e reclamizzati sulla rivista stessa. Scrivere Chiaro, possibilmente in STAMPATELLO, nome ed indirizzo del committente.

(\*) OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro invio anticipato, a mezzo assegno bancario o vaglia postale dell'importo dei pezzi ordinati, più le spese postali tenendo presente che esse diminuiscono proporzionatamente in caso di spedizioni comulative ed a secondo del pesco el pacco). Non si accettano ordini per importi inferiori a L. 3.000 e se non accompagnati da un anticipo (minimo L. 1.000 sia pure in francobolli) in caso di richiesta spedizione in CONTRASSEGNO.



Non si accettano ordini per importi inferiori a L. 3,000 e se non accompagnati da un anticipo (minimo L. 1.000 sia pure in francobolli) in caso di richiesta spedizione in CONTRASSEGNO.

# VALVOLE NUOVE - GARANTITE - IMBALLO ORIGINALE DELLE PRIMARIE CASE AMERICANE - ITALIANE - TEDESCHE

### A PREZZI ECCEZIONALI PER RADIOAMATORI E RIPARATORI

| Tipo         | Tipo             |              | ZZO         | Tipo           | Tipo             | Pre          | zzo        | Tipo             | Tipo               | Pr             | ezzo        | Tipo                | Tipo               | Pr           | ezzo |
|--------------|------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|------|
| Valvole      | equival.         | list.        | vend.       | Valvole        | equival.         | list.        | vend.      | Valvole          | equival.           | list.          | vend.       | Valvole             | equival.           | list.        | ven  |
| AZ41         | -                | 1380         | 500         | EF41           | (6CJ5)           | 1650         | 600        | PCL81            |                    | 2590           | 950         | 6BY6                | -                  | 2200         | 80   |
| DAF91        | (185)            | 1270         | 460         | EF42           | (6F1)            | 2200         | 800        | PCL82            | (16TP6/16A         |                | 580         | 6BZ6                | _                  | 1100         | 41   |
| AF92         | (1U5)            | 1980         | 720         | EF80           | (6BX6)           | 1130         | 420        | PCL84            | (15TP7)            | 1750           | 640         | 6BZ7                | _                  | 2200         | 8    |
| AF96         | (1AH5)           | 1740         | 630<br>600  | EF83           | (CD)/7)          | 1600         | 580        | PCL85            | (18GV8)            | 1820           | 660         | 6CB6/A              | -                  | 1150         | 4    |
| F70<br>F91   | (1T4)            | 1870         | 680         | EF85           | (6BY7)           | 1350         | 500<br>620 | PCL86<br>PF86    | (14GW8)            | 1780           | 650         | 6CD6GA              |                    | 4600         | 14   |
| F92          | (1L4)            | 1980         | 720         | EF86<br>EF89   | (6CF8)<br>(6DA6) | 1680<br>920  | 340        | PL36             | (25F7/25E5         | 1600<br>) 3000 | 580<br>1100 | 6CF6                | _                  | 1250         | 4    |
| K91          | (1R5)            | 2090         | 760         | EF95           | (6AK5)           | 3400         | 1230       | PL81             | (21A6)             | 2710           | 980         | 6CG7<br>6CG8/A      | _                  | 1350         | 5    |
| K96          | (1AB6)           | 2150         | 780         | EF97           | (6ES6)           | 1760         | 650        | PL82             | (16A5)             | 1870           | 680         | 6CL6                | _                  | 1980<br>1800 | 7    |
| L71          | (17120)          |              | 600         | EF98           | (6ET6)           | 1760         | 650        | PL83             | (15F80-15A         |                | 800         | 6CM7                | -                  | 2520         | 9    |
| L72          |                  |              | 600         | EF183          | (6EH7)           | 1300         | 480        | PL84             | (15CW5S)           | 1380           | 500         | 6CS7                | _                  | 2480         | ç    |
| L94          | (3V4)            | 1450         | 530         | EF184          | (6EJ7)           | 1300         | 480        | PL500            | (27GB5S)           | 2920           | 1060        | 6DA4                | _                  | 1560         | Ė    |
| L96          | (3C4)            | 1930         | 700         | EFL200         | _                | 2100         | 780        | PY80             | (19W3)             | 1600           | 580         | 6DE4                | _                  | 1520         | 5    |
| M70          | (1M3)            | 1540         | 560         | EH90           | (6CS6)           | 1200         | 450        | PY81             | (17R7)             | 1270           | 470         | 6DQ6/B              |                    | 2650         |      |
| Y80          | (1X2A/B)         | 1630         | 600         | EK90           | (6BE6)           | 1100         | 400        | PY82             | (19R3)             | 1080           | 400         | 6DR7                | _                  | 1800         | - 6  |
| Y87          | (DY86)           | 1450         | 530<br>1800 | EL3N           | (WE15)           | 3850         | 1400       | PY83             | (17Z3)             | 1600           | 580         | 6DT6                | _                  | 1450         | 5    |
| 83F<br>88C   | (6689)           | 5000<br>5800 | 1800        | EL34           | (6CA7)<br>(6CM5) | 3600         | 1300       | PY88<br>UABC80   | (30AE3)<br>(28AK8) | 1520           | 550         | 6EA8                | -                  | 1430         |      |
| 88CC         | _                | 4600         | 1800        | EL36<br>EL41   | (6CK5)           | 1700         | 630        | UAF42            | (12S7)             | 1200<br>2010   | 450<br>730  | 6EB8                | _                  | 1750         | 6    |
| 92CC         | _                | 4000         | 400         | EL42           | (00/03)          | 1820         | 660        | UBC41            | (10LD3)            | 1820           | 660         | 6EM5<br>6EM7        | _                  | 1370<br>2100 |      |
| 180CC        | -                | _            | 400         | EL81           | (6CJ6)           | 2780         | 1020       | UBF89            | (10203)            | 1560           | 570         | 6FD5                | (6QL6)             | 1100         | 2    |
| 181CC        | -                | _            | 400         | EL83           | (6CK6)           | 2200         | 800        | UCC85            | _                  | 1250           | 460         | 6FD7                | (0020)             | 3030         | - 11 |
| 182CC        | (7119)           | _            | 400         | EL84           | (6BQ5)           | 1050         | 380        | UCH42            | (UCH41)            | 1980           | 730         | 6J7 met.            | _                  | 2700         | ,    |
| ABC80        | (678/6AK8)       | 1200         | 450         | EL86           | (6CW5)           | 1230         | 460        | UCH81            | (19AJ8)            | 1200           | 450         | 6K7/G-GT            |                    | 2000         |      |
| AF42         | (6CT7)           | 2010         | 730         | EL90           | (6AQ5)           | 1100         | 400        | UCL82            | (50BM8)            | 1600           | 580         | 6L6/GC              | _                  | 2200         | 1    |
| BC41         | (6CV7)           | 1650         | 600         | EL91           | (6AM8)           | 1500         | 550        | UF41             | (12AC5)            | 1650           | 600         | 6L7                 | -                  | 2300         | - 1  |
| BF80         | (6N8)            | 1630         | 600         | EL95           | (6DL5)           | 1100         | 400        | UF89             |                    | 920            | 340         | 6N7/GT              | _                  | 2600         |      |
| BF89         | (6DC8)           | 1440         | 540         | EL500          | (6GB5)           | 2920         | 1060       | UL41             | (45A5/10P)         |                | 580         | 6NK7/GT             | . =                | 3000         | - 11 |
| C80          | (6Q4)<br>(6CM4)  | 6100         | 1800        | EM4            | (WE12)           | 3520         | 1270       | UL84             | (45B5)             | 1220           | 450         | 6Q7/GT              | (6B6)              | 2200         | - 1  |
| C86<br>C88   | (6DL4)           | 1800<br>2000 | 650<br>730  | EM34           | (6CD7)           | 3520         | 1270       | UY41/42<br>UY82  | (EA1E)             | 1210           | 450         | 6SJ7/GT             | _                  | 2520         |      |
| C90          | (6C4)            | 1350         | 500         | EM80<br>EM81   | (6BR5)<br>(6DA5) | 1700<br>1700 | 620        | UY85             | (38A3)             | 1600<br>840    | 580<br>320  | 6SK7/GT             |                    | 2100         | 7    |
| C92          | (6AB4)           | 1350         | 500         | EM84           | (6FG6)           | 1800         | 650        | UY89             | (30A3)             | 1600           | 580         | 6SN7/GT/<br>6SQ7/GT |                    | 1690<br>2000 | 7    |
| C95          | (6ER5)           | 2040         | 750         | EQ80           | (6BE7)           | 3470         | 1250       | 1A3              | (DA90)             | 2400           | 870         | 6V3A                | (05/(1)            | 3650         | 13   |
| C97          | (6FY5)           | 1920         | 700         | EY51           | (6X2)            | 1930         | 700        | 1B3/GT           | (1G3/GT)           | 1360           | 500         | 6V6GTA              | _                  | 1650         | 6    |
| C900         | (6HA5)           | 1750         | 650         | EY80           | (6V3)            | 1320         | 480        | 3BUB/A           | _                  | 2520           | 930         | 6W6GT               | (6Y6)              | 1500         | Ē    |
| CC40         | (AA61)           | 2590         | 950         | EY81           | (6V3P)           | 1270         | 470        | 5R4/GY           | -                  | 2000           | 730         | 6X4A                | (EZ90)             | 860          | 3    |
| CC81         | (12AT7)          | 1320         | 500         | EY82           | (6N3)            | 1160         | 420        | 5U4/GB           | (5SU4)             | 1430           | 530         | 6X5GT               | (EZ35)             | 1210         | 1    |
| CC82         | (12AU7)          | 1200         | 450         | EY83           | <u> </u>         | 1600         | 580        | SV4/G            | (GZ32)             | 1500           | 550         | 6Y6G/GA             | _ `                | 2600         | 9    |
| CC83         | (12AX7)          | 1280         | 460         | EY86/87        | (6S2)            | 1450         | 550        | 5X4/G            | (U52)              | 1430           | 530         | 9CG8A               | _                  | 1980         | 7    |
| CC84         | (6CW7)           | 1900         | 700         | EY88           | (6AL3)           | 1520         | 560        | 5Y3/GTB          | (U50)              | 1050           | 380         | 9EA8/S              | _                  | 1430         | 5    |
| CC85<br>CC86 | (6AQ8)           | 1250         | 460<br>1020 | EZ40           | (6BT4)           | 1270         | 470        | 6A8GT            | (6D8)              | 2000           | 730         | 9T8                 | _                  | 1380         | 5    |
| CC88         | (6GM8)<br>(6D18) | 2810<br>2000 | 730         | EZ80           | (6V4)<br>(6CA4)  | 750<br>800   | 280<br>300 | 6AF4/A<br>6AG5/A | (6T1)              | 1900<br>2500   | 690<br>930  | 12AQ5               | (110000)           | 2150         | 3    |
| CC91         | (6J6)            | 2500         | 900         | EZ81<br>GZ34   | (5AR4)           | 2420         | 900        | 6AL5             | (EAA91/EB          |                | 400         | 12AT6<br>12AV6      | (HBC90)<br>(HBC91) | 1000<br>1000 | - 3  |
| CC189        | (6ES8)           | 1850         | 670         | HCH81          | (12AJ8)          | 1230         | 460        | 6AM8/A           | (LAASI/ED          | 1500           | 550         | 12AV6               |                    | 2200         | 3    |
| CF80         | (6BL8)           | 1430         | 520         | OA2            | (150C2)          | 3880         | 1390       | 6AN8/A           | _                  | 1900           | 700         | 12BA6               | (HF93)             | 1000         |      |
| CF82         | (6U8)            | 1650         | 600         | PABC80         | (9AK8)           | 1200         | 450        | 6AT6             | (EBC90)            | 1000           | 370         | 12BE6               | (HK90)             | 1100         |      |
| CF83         |                  | 2530         | 920         | PC86           | (4CM4)           | 1800         | 650        | 6AT8             |                    | 1900           | 690         | 12CG7               | <u>—</u>           | 1350         |      |
| CF86         | (6HG8)           | 2120         | 780         | PC88           | (4DL4)           | 2000         | 730        | 6AU4/GT/         | A -                | 1520           | 550         | 12CU6               | (12BQ6)            | 3050         | 1    |
| CF201        |                  | 1920         | 700         | PC92           | _                | 1490         | 560        | 6AU6/A           | (EF94)             | 1050           | 380         | 12SN7/G1            |                    | 1850         | (    |
| CF801        | (6GJ7)           | 1920         | 700         | PC93           | (4BS4)           | 2750         | 1000       | 6AU8/A           | _                  | 2200           | 800         | 25BQ6               |                    | 2200         | {    |
| CF802        |                  | 1900         | 700         | PC95           | (4ER5)           | 2040         | 740        | 6AV5/GA          | (6AU5)             | 2700           | 980         | 25DQ6/B             | -                  | 2650         |      |
| CH4          | (E1R)            | 4180         | 1550        | PC97           | (5FY5)           | 1920         | 700        | 6AV6             | (EBC91)            | 1000           | 370         | 35A3                | (35X4)             | 850          | - 5  |
| CH42/41      |                  | 1980         | 720         | PC900          | (4HA5)           | 1750         | 640        | 6AW8/A           | _                  | 2015           | 730         | 35D5                | (35QL6)            | 1000         |      |
| CH81<br>CH83 | (3AJ8)<br>(6DS8) | 1200<br>1490 | 450<br>550  | PCC84          | (7AN7)           | 1920         | 700        | 6AX3             | _                  | 2100           | 760         | 35W4                | (35R1)             | 850          | ;    |
| CH84         | (0000)           | 1490         | 550         | PCC85<br>PCC88 | (9AQ8)<br>(7DJ8) | 1310         | 500<br>730 | 6AX4/GTE         |                    | 1250           | 460         | 35Z4/GT<br>50B5     | (111.04)           | 1650<br>1200 |      |
| L80          | (6AB8)           | 1480         | 550         | PCC89          | (/DJ8)           | 2370         | 860        | 6B8G/GT          | (8BN8)             | 2400           | 480<br>870  | 80G/GT              | (UL84)             | 1400         |      |
| CL81         | (0/(00)          | 1600         | 580         | PCC189         | (7ES8)           | 1850         | 680        | 6BA6             | (EF93)             | 1000           | 370         | 83V                 |                    | 1800         |      |
| CL82         | (69M8)           | 1600         | 580         | PCF80          | (9TP15-9A8)      |              | 520        | 6BA8/A           | (F1 99)            | 2800           | 1050        | 807                 | =                  | 1980         |      |
| CL84         | (6D\8)           | 1750         | F50         | PCF82          | (9U8)            | 1650         | 600        | 6BC6             | (6P3/6P4)          | 1150           | 420         | 4671                | =                  | 1900         | 10   |
| CL85         | (6GV8)           | 1820         | 670         | PCF86          | (7HG8)           | 2120         | 770        | 6BC8             | -                  | 3000           | 1100        | 4672                | _                  | _            | 1    |
| CL86         | (EGW8)           | 1780         | 650         | PCF201         | _                | 1920         | 700        |                  | (6BQ7)             | 1650           | 600         | 5687                | _                  | _            | - 1  |
| CLL800       | -                | 2950         | 1100        | PCF801         | (8GJ7S)          | 1920         | 700        |                  | (6CU6)             | 2700           | 980         | 5696                | _                  | -            | - 1  |
| F6           | (WE17)           | 3960         | 1450        | PCF802         | (9JW8)           | 1900         | 700        | 6807             | (6BK7)             | 1650           | 600         | 5727                |                    | _            | - 4  |
| F40          |                  | 2370         | 860         | PCF805         | (7GV7)           | 1920         | 700        |                  |                    |                | 800         | 6350                |                    |              |      |

POSSIAMO FORNIRE INOLTRE QUALSIASI TIPO DI VALVOLE con lo sconto del 60%+10% sui prezzi di listino delle rispettive Case (escluso « MAGNADINE » Il cui sconto è del 50%).
TUTTE LE VALVOLE SONO GARANTITE AL 100% - impegnandoci di sostituire gratuitamente I pezzi difettosi purché spe-

diti franco nostro Magazzino.

OGNI SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA DIETRO INVIO ANTICIPATO - a mezzo assegno bancario o vaglia postale - dell'importo dei pezzi ordinati, più L. 400 per spese postali e imballo. ANCHE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO
occorre anticipare non meno di L. 1.000 sia pure in francobolli, tenendo presente che le spese di spedizione in ASSEGNO aumentano di non meno L. 300 per diritti postali. - NON SI EVADONO ORDINI di importi inferiori a L. 3000. - Per ordini superiori a 20 pezzi viene concesso un ulteriore sconto del 5% sui prezzi di vendita suindicati.

ECCEZIONALI

### REVETTATO

MOD. TS 140

20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 10 CAMPI DI MISURA 50 PORTATE

8 portate 100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V 100 V - 300 V - 1000 V 7 portate 1,5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V 1500 V - 2500 V 6 portate 50 µA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA VOLT C.C. VOLT C.A.

AMP. C.C.

500 mA - 5 A 4 portate 250 μA - 50 mA - 500 mA - 5 A 6 portate Ω x 0.1 - Ω x 1 - Ω x 10 - Ω x 100 Ω x 1 K - Ω x 10 K 1 portate da 0 a 10 MΩ AMP. C.A. OHMS

REATTANZA 1 portata da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz **FREQUENZA** (condens. ester.)

7 portate 1.5 V (condens. ester.) - 15 V 50 V - 150 V - 500 V - 1500 V 2500 V VOLT USCITA

6 portate da — 10 dB a + 70 dB 4 portate da 0 a 0,5 μF (aliment. rete) da 0 a 50 μF - da 0 a 500 μF da 0 a 5000 μF (aliment. bat-DECIBEL CAPACITA'

teria) Il tester interamente progettato e costruito dalla CASSINELLI & C. - Il tester a scala più ampia esistente sul mercato in rapporto al suo ingombro; è corredato di borsa in moplen, finemente lavorata. completo di maniglia per il trasporto (dimensioni esterne mm. 140 x 110 x 46). Pannello frontale in metacrilato trasparente di costruzione robustissima Custodia in resina termoindurente, fondello in antiurto, entrambi costruiti con ottimi materiali di primissima qualità - Contatti a spina che, a differenza di altri, in strumenti similari, sono realizzati con un sistema brevettato che confe risce la massima garanzia di contatto, d'isolamento e una perfetta e costante elasticità meccanica nel tempo. Disposizione razionale e ben distribuita dei componenti meccanici ed elettrici che consentono, grazie all'impiego di un circuito stampato, una facile ricerca per eventuali sostituzioni dei componenti, inoltre garantisce un per-fetto funzionamento elettrico anche in condizioni ambientali non favorevoli. Galvanometro del tipo tradizionale e

Cassinelli z C.

VIA GRADISCA, 4 - TEL. 30.52.41 - 30.52.47 MILANO



colori.

ormai da lungo tempo sperimentato, composto da un magnete avente un altissimo prodotto di energia (3000-4000 maxwell nel traferro).

Sospensioni antiurto che rendono lo strumento praticamente robusto e insensibile agli urti e al trasporto. - Derivatori universali in C.C. e in C.A.

indipendenti e ottimamente dimensionati nelle portate

5 A. Protezione elettronica galvanometro. Scala a mm. 115,

in 5

specchio, sviluppo mm.

del

graduazione

NovoTest

franco nostro stabilimento

E RADIO-TV

10.800

**PREZZO** 

### **ACCESSORI** FORNITI A RICHIESTA

RIDUTTORE PER LA MISURA DELLA CORRENTE **ALTERNATA** Mod. TA6/N portata 25 A - 50 A - 100 A - 200 A



DERIVATORI PER LA MISURA DELLA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/ 30 portata 30 A Mod. SH/150 portata 150 A



PUNTALE PER LA MISURA DELL'ALTA TENSIONE Mod. VC1/N port. 25.000 V c.c.



TERMOMETRO A CONTATTO PER LA MISURA ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA Mod. T1/N campo di misura da -25° + 250°



CELLULA FOTOELETTRICA PER LA MISURA DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 Lux



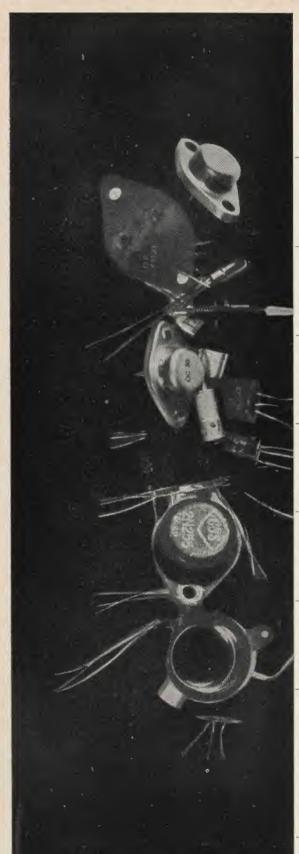

## C.B.M. MILANO

| Via C. Parea 20/16 - Tel. 504.650                                                                                                                     |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                       |   |  |  |  |  |  |  |
| 10 TRASFORMATORI assortiti in ferroxcube, piccoli e medi, più 4 circuiti stampati di ricevitori e amplificatori L. 1.500                              | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 200 PEZZI fra condensatori e resistenze, più<br>60 transistori su moduli elettronici, ultimi<br>tipi, più 2 transistori di potenza nuovi.<br>L. 4.000 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 PIASTRINE elettroniche con connettori su circuiti logistici con resistenze e condensatori professionali, più 5 quarzi assortiti.  L. 3.500         | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 TRANSISTORI NPN - PNP misti nuovi di marche note, sia a bassa che alta frequenza.  L. 2.500                                                        | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SERIE POTENZIOMETRI, composta di 20 pez-<br>zi nei vari tipi con e senza interruttore, atti<br>per radio-televisione e transistor.<br>L. 2.000        | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 DIODI di tutti i tipi compreso dei zenner<br>di potenza, più 2 transistori simili 2N1711.<br>L. 3.500                                              | 6 |  |  |  |  |  |  |

Si accettano contrassegni, vaglia postali e assegni circolari.

Spedizioni e imballo L. 500.

Si prega di scrivere il proprio indirizzo in stampatello.

Non si accettano ordini inferiori a L. 3.000.

# **GELOSO**

Dal 1931 sui mercati di tutto il mondo...!

### RICEVITORE PROFESSIONALE



**GELOSO G4/216** 

II G 4/216 è il più recente ricevitore della linea Geloso. Derivato dai precedenti ricevitori, costituisce il più perfezionato apparecchio a compendio di una pluridecennale esperienza in questo campo. Oltre alle caratteristiche sotto riportate sono da sottolineare le ridotte dimensioni in confronto a quelle tradizionali dei nostri apparecchi, il comando Preselector di nuovo tipo, la possibilità di ricezione della gamma 144-146 MHz (in 26-28 MHz) su apposita scala, con convertitore esterno. Particolarmente curata è la robustezza costruttiva e l'insieme operativo di grande chiarezza e funzionalità.

Un apparecchio di alta classi

conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Gamme coperte: 28 ÷ 30 MHz; 21 ÷ 21,5 MHz; 14 ÷ 14,5 MHz; 7 ÷ 7,5 MHz; 3,5 ÷ 4 MHz; 144 ÷ 146 MHz (26 ÷ 28 MHz) con convertitore

Precisione di taratura delle frequenze: ± 5 kHz nelle gamme 80, 40 e 20 m; ± 10 kHz nelle gamme 15 e 10 m.

Stabilità di frequenza nel tempo:  $\pm$  0,5 per 10000 ( $\pm$  50 Hz per MHz).

Frequenza intermedia: 467 kHz.

Reiezione d'immagine: superiore a 50 dB su tutte le gamme.

Reiezione di frequenza intermedia: superiore a 70 dB Sensibilità: migliore di 1  $\mu$ V per 1 W di potenza BF. Rapporto segnale/disturbo con 1  $\mu$ V > 6 dB.

Selettività: 5 posizioni: Normale, Xtal 1, Xtal 2, Xtal 3, Xtal 4, inseribili con commutatore.

Ricezione dei segnali modulati in ampiezza ed SSB. Limitatore dei disturbi: « noise limiter », inseribile

Indicatore d'intensità del segnale: « S-meter », a strumento.

Potenza BF disponibile: 1 W.

Entrata d'antenna: impedenza 50 $\div$ 100  $\Omega$ , non bi-

**Uscita:**  $3 \div 5$   $\Omega$  e 500  $\Omega$  - presa per cuffia di qualsiasi tipo.

Valvole impiegate 10, più una stabilizzatrice di tensione: 6B76, 12AT7, 12AT7, 6BE6, ECH81, EF89, 12AX7, 6BE6, ECL86.

**Diodi:** un ZF10, quattro BY114, un ISI693, un OA81, un BA114, due BA102.

**Quarzi:** 467 kHz, 3500 kHz, 11 MHz, 25 MHz, 18 MHz, 20 MHz. 36 MHz.

Alimentazione: con tensione alternata 50÷60 Hz, da 110 a 240 V.

Dimensioni d'ingombro: largh. 400 mm, alt. 205 mm, prof. 300 mm.

### Controlli e comandi:

Misuratore del segnale (« S-meter »), scala di sintonia, controllo di nota (per CW ed SSB), commutatore selettore del tipo di ricezione (CW/SSB-AM), controllo della sensibilità, controllo di volume, presa per cuffia, interruttore generale, accesso ai compensatori « calibrator reset », preselettore di accordo stadi RF, cambio gamme, comando sintonia, commutatore di selettività, regolatore di phasing », commutatore del controllo automatico di sensibilità, calibratore, commutatore « receive/stand-by », limitatore di disturbo, filtro antenna, cambiotensioni, prese per altoparlante e per « stand-by », taratura « S-meter ».

Prezzo di listino L. 159.000

GELOSO è ESPERIENZA e SICUREZZA



GELOSO S. p. A. - VIALE BRENTA, 29 - MILANO 808

### analizzatori AN 660-B

con signal injector AN 660-BSI

portate 50 (51 SI)

sensibilità 20 k $\Omega$  /Vcc e ca



### CARATTERISTICHE

SCATOLA: in materiale plastico antiurto con calotta « Cristallo » gran luce - STRUMENTO CL-1.5 tipo a bobina mobile e magnete permanente - QUADRANTE a colori con scala a specchio antiparallasse - DISPOSITIVO di protezione - COMMUTATORE rotante per le varie inserzioni - CIRCUITO OHMMETRICO dimensionato per misure di resistenza fino a 100  $M\Omega$  e poiché l'alimentazione è a pile, consente di effettuare misure su apparecchiature con telaio sotto tensione, DETTA CARATTERISTICA E' DI PRIMARIA IMPORTANZA - CAPACIMETRO alimentato con tensione di rete 125 - 220 V - COSTRUZIONE semiprofessionale - COMPONENTI di prima qualità - contatti Ediswan di bronzo fosforoso - resistenze Rosenthal di precisione a strato  $\pm$  1% - Diodi Philips n. 4 al germanio n. 2 al silicio serie professionale, n. 1 elemento N.T.C.



# CIRCUITO ELETTRICO IN ALTERNATA COMPENSATO TERMICAMENTE

Con l'apparecchio viene dato in dotazione: astuccio, coppia puntali e cavetto d'alimentazione.

**PUNTALE** a richiesta per alta tensione A.T. fino a 25.000 Vcc.

Vcc - 300 mV 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 V

Vca - 1,5 - 5 - 15 - 50 - 500 - 1500 V

Acc - 50-500 μA - 5-50 mA - 0,5-2,5 A

**Aca** - 500 μA - 5-50 mA - 0,5-2,5 A

dB - da -20 a +66 in 7 portate

V.B.F. - 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 V

 $\Omega$  - 10-100 k $\Omega$  - 1-10-100 M $\Omega$  cap. reattanza 25.000 - 250.000 pF

cap. balistico 10-100-1000 µF

AN-660-SI - portata bassa ohmmetrica da 0,1

a 1000  $\Omega$  (5  $\Omega$  cs)



PER INFORMAZIONI RICHIEDETECI FOGLI PARTICOLAREGGIATI O RIVOLGETEVI PRESSO I RIVENDITORI R.T.V.

Aede LUNO 1. Vecello 3

LANO C. dul Fanto :

ac. runia i

unchen| 7192

RTEMBERG

ellvinissimen 🏖



MILANO - Via Vallazze, 78 - Tel. 23.63.815

### mod. A. V. O. 40K. 47 portate

Sensibilita. Volt C.C. 40.000 ohm/volt

prezzo eccezionale di L. 12.500



Volt c.c. (40.000 ohm/Volt) 9 portate: 250 mV - 1-5-10-25-50-250-500-1.000 V. Volt c.a. (10.000 ohm/Volt) 7 portate: 5-10-25-50-250-500-1-000 Amper c.c. 7 portate: 25-500 microamper - 5-50-500 MA - 1-5 Amp OHM: da 0 a 100 Megaohm: 5 portate: x 1 da 0 a 10.000 ohm x 10 da 0 a 100.000 ohm con alimentazione a x 100 da 0 a 1 Megaohm batteria da 1.5 Volt x 1.000 da 0 a 10 Megaohm x 10.000 da 0 a 100 Megaohm batteria da 1,5 Volt Capacimetro: da 0 a 500.000 pF, 2 portate: x 1 da 0 a 50.000 pF, x 10 da 0 a 500,000 pF con alimentazione da 125 a 220 Volt. Frequenziometro: da 0 a 500 Hz. 2 portate: x 1 da 0 a 50 Hz. x 10 da 0 a 500 Hz. con alimentazione da 125 a 220 Volt Misuratore d'uscita: 6 portate: 5-10-25-50-250-500-1,000 Volt Decibel: 5 portate: da --10 dB. a +62 dB.

### ALTRE PRODUZIONI ERREPI

Analizzatore A.V.O. 20 kΩ/V Analizzatore A.V.O. I° per elettricisti Analizzatore Electric CAR per elettrauto Oscillatore AM-FM 30 Signal Launcher Radio TV Strumenti da quadro a bobina mobile ed elettromagnetici





anno 9 - n. 6 - giugno 1967

### sommar

| 416   | 0.0  |     |      | 200       |  |
|-------|------|-----|------|-----------|--|
| A 1 1 | - 11 |     | 7511 | 10.7 11.0 |  |
| 910   |      | 100 |      |           |  |

alimentatore stabilizzato solid state IR AL 01-K

minicrick H-T P

il gusto del recupero

un amplificatore cascode con FET per la gamma dei dieci

d'antenna per Il vostro TV

offerte e richieste

regolatore di temperatura

offerte e richieste

**EDITORE** 

SETEB s.r..l

DIRETTORE RESPONSABILE

G. Totti

REDAZIONE AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI - PUBBLICITA Bologna, Via Cesare Boldrini, 22 - Telet. 27 29 04

R. Grassi - G. Terenzi

Milano - Telef. 79 42 24

a termine di legge

Reg. Tribunale di Bologna, n. 3002 del 23-6-1962 Diritti di riproduzione e traduzione sono riservati

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA SODIP - Via Zuretti, 25 - Milano - Telef, 68 84 251

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO Messaggerie Internazionali - Via Visconti di Modrone 1

Spedizione in abbonamento postale - gruppo III

STAMPA

Tipografia Lame - Via Francesco Zanardi, 506 - Bologna

ABBONAMENTI: (12 fascicoli) ITALIA L. 3.000 c/c postale n. 8/9081 SETEB Bologna Arretrati L. 300

ESTERO L. 4.000 Arretrati L. 350 Mandat de Poste International Postanweisung für das Ausland payables à / zahibar an

SETEB Via Boldrini, 22 Bologna Italia





"te lo spiego in un suinato

Vn = 10 Vs

Figura 1 Pseudo amplificatore di tensione a trasformatore

### il circuitiere

a cura dell'ing. Vito Rogianti

Questa rubrica è nata per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che sono agli inizi e anche di quelli che lavorano già da un po' ma che sentono il bisogno di chiarirsi le idee su questo o quell'argomento di elettronica.

La periodicità della rubica dipenderà dal consenso che troverà tra i lettori, e anche gli argomenti saranno prescelti tra quelli

proposti dai lettori.

Si cercherà comunque di affrontare per prime le richieste di

largo interesse, a un livello comprensibile a tutti.

Fatevi vivi dunque, sia per indicarci che ne pensate della cosa con critiche e suggerimenti, sia per proporre nuovi argomenti da trattare: indirizzate a CD-CQ elettronica - il Circuitiere - via Boldrini, 22 - Bologna.

### Qualche considerazione sul progetto di uno stadio amplificatore di tensione a transistori

Uno pseudo amplificatore di tensione

A prima vista un modo semplicissimo per realizzare un amplificatore potrebbe essere di usare un trasformatore come

in figura 1.

In certi casi quetso metodo funziona benissimo e non solo per la tensione di rete, che si può elevare da 127 V (o 220 V) al valore che si preferisce, ma anche con segnali ad audiofrequenza, come si può facilmente verificare mettendo l'avvolgimento a bassa impendenza di un trasformatore d'uscita in parallelo all'altoparlante di un amplificatore e misurando le tensioni ai capi dei due avvolgimenti. Ma allora transistori, valvole eccetera a che servono se già

da un pezzo esistono i trasformatori?

E' qui il punto della faccenda: quando si parla di amplificatori ci deve essere sempre una amplificazione di potenza.

Nei trasforatori, il cui rendimento è sempre minore del 100% non c'è nessun guadagno di potenza e l'elevazione di tensione in uscita avviene tutta per così dire a spese di un forte assorbimento di corrente in entrata.

Sicché lo « pseudo amplificatore di tensione » a trasformatore lavora solo se la sorgente è in grado di fornire la corrente

necessaria.

Negli amplificatori a transistori, a tubi ecc. c'è sempre invece un guadagno di potenza ed è per ciò che questi dispositivi

sono detti « attivi ».

In pratica poi si parla di amplificatori di tensione, di corrente o di potenza solo per porre in evidenza quale è la grandezza di cui si vuole sottolineare il fatto che viene

amplificata.

In altre parole, se lo scopo è quello di far tirare fuori 20 W di musica beat da un altoparlante, si parlerà di amplificatore di potenza, mentre se lo scopo è quello di permettere di leggere una corrente debolissima su uno strumento indicatore da 50µA, si parlerà di amplificatore di corrente; però in tutti e due i casi si ha un guadagno di potenza tra entrata e uscita.

E veniamo finalmente agli amplificatori di tensione nella speranza che quanto si è detto abbia posto chiaramente in luce il fatto che essi servono essenzialmente ad amplificare delle tensioni, fornendo nello stesso tempo anche amplificazione di potenza.

Una distinzione fondamentale è quella tra amplificatori di tensione per segnali deboli e per segnali forti.

Nel primo caso i segnali all'uscita dell'amplificatore sono deboli ossia sono piccoli rispetto per esempio alla tensione di alimentazione sicché le escursioni attorno al punto di riposo sono piccole e non ci si deve preoccupare della distorsione. In questi amplificatori spesso il guadagno è piuttosto elevato e siccome i segnali all'uscita sono piccoli, quelli all'entrata lo saranno assai di più, ragion per cui occorre prendere particolari precauzioni nei confronti del rumore.

Negli amplificatori per segnali forti il livello dei segnali all'uscita può essere dello stesso ordine di grandezza della tensione di alimentazione sicché il problema principale riguarda la distorsione e i vari modi di ridurla tra cui la scelta accurata del punto di lavoro, cioè delle polarizzazioni.

### Stadio amplificatore a transistore

Come si è detto altre volte un transistore può essere visto, in modo assai semplificato, ma abbastanza onesto, come « una cosa » in cui entra una corrente da una parte e ne esce una dall'altra, amplificata secondo un fattore che è il cosiddetto « beta » e il cui simbolo è  $h_{\rm FE}$ .

Se ci si chiede quale sia il guadagno in tensione di un simile oggetto, basta pensare che la corrente di uscita produrrà una tensione ai capi della resistenza di carico e che per avere una corrente in entrata è necessario applicare una adeguata tensione ai capi della resistenza d'entrata del transistore. Naturalmente qui stiamo parlando di correnti e tensioni alternate relative ai segnali, da non confondersi con le correnti e tensioni continue relative alle polarizzazioni, che si suppongono fisse e alle quali le prime si vengono a sommare. Sicche, ragionando solo rispetto ai segnali, per uno stadio amplificatore del tipo di figura 2 vale lo schema equivalente di figura 3 in cui non appaiono le tensioni di alimentazione (che per i segnali equivalgono a del cortocircuiti verso massa), né gli eventuali condensatori di accoppiamento (che anch'essi si comportano come cortocircuiti per i segnali alternati).

In figura 3 il transistore è schematizzato come si è detto nel modo più semplice e cioè come un amplificatore di corrente con guadagno pari ad  $h_{\rm FE}$  e con resistenza d'ingresso  $R_{\rm IN}$ , mentre si sono trascurate le resistenze di polarizzazione.

Il transistore è comandato dalla tensione di segnale V, tramite la resistenza R, che rappresenta per esempio la resistenza d'uscita dello stadio precedente.

### Come si calcola il quadagno

Come si calcola il guadagno in tensione di tutto ciò? Ebbene è semplicissimo: basta calcolare la corrente  $I_{\rm b}$  che entra, moltiplicarla per il guadagno in corrente e poi, per ottenere la tensione d'uscita, moltiplicarla per la resistenza di carico.

Scrivendo in formule tutto questo discorso si ha

$$I_b = \frac{V_s}{R_s + R_{\rm IN}}$$

(2) 
$$I_c = h_{FE} \ I_b = \frac{h_{FE} \ V_s}{R_S + R_{IN}}$$

(3) 
$$V_{c} = I_{c} R_{c} = \frac{V_{s} R_{c} h_{FE}}{R_{s} + R_{IN}}$$

e il guadagno in tensione è allora in definitiva

(4) 
$$A_{V} = \frac{V_{c}}{V_{s}} = \frac{h_{FE} R_{c}}{R_{s} + R_{IN}}$$



Figura 2

Stadio amplificatore a transistore



Circuito equivalente semplificato di uno stadio amplificatore a transistore

Desiderate mettere a frutto le qualità tecniche che possedete e farVi una invldiabile posizione?

### INTERPELLATECI

Potrete, aiutandoci nella diffusione di un articolo di largo smercio, guadagnare 60.000 lire al mese e più fino a 300.000 lire, senza neppure distoglierVi dalle Vostre abituali occupazioni.

Scrivere per informazioni a:

### RICCARDO BRUNI, Corso Firenze 9 - GENOVA

Se la resistenza del generatore R, è molto maggiore di quella d'entrata del transistore  $R_{\rm IN}$  si ha che il guadagno di tensione è pari a  $h_{\rm EE}$   $R_{\rm c}/R_{\rm c}$ . Se si ha un amplificatore costituito da più stadi uguali tra loro posti in cascata si avrà ovviamente  $R_{\rm c}=R_{\rm i}$  e per clascuno stadio il guadagno in tensione è pari esattamente al quadagno in corrente del transistore.

Il guadagno totale di tutti i vari stadi è dato ancora dalla (4) in cui R<sub>e</sub> è il carico dell'ultimo stadio, R<sub>e</sub> è sempre la resistenza del generatore e h<sub>FE</sub> però è il guadagno in corrente complessivo, pari al prodotto dei guadagni di tutti gli stadi.

### Come fare per avere un guadagno stabile

Tutte queste considerazioni e queste formulette sono assai carine e anche abbastanza utili in pratica, ma pongono subito in rilievo il grande difetto di questo tipo di amplificatori e cioè la fortissima dipendenza del guadagno in tensione dal guadagno di corrente  $h_{\rm FE}$ , che tra l'altro dipende dalla temperatura.

Basta sostituire il transistore con un altro con diverso  $h_{\rm FE}$  o basta che la temperatura vari di una diecina di gradi, se c'è più di uno stadio, per avere una forte variazione di guadagno. Se allora il guadagno aumenta, a parità di segnale d'ingresso, il segnale d'uscita tende ad assumere una ampiezza che magari è addirittura maggiore della tensione d'alimentazione e quindi si hanno saturazioni e distorsioni; se invece diminuisce, la ampiezza d'uscita può diventare del tutto insufficiente.

Ma allora quale è la soluzione per evitare che il guadagno di tensione dell'amplificatore a transistori dipenda troppo dal guadagno di corrente dei vari stadi?

I più navigati tra i lettori (ammesso che abbiano avuto la pazienza di arrivare sin qui) avranno già certamente pensato alla controreazione.

Ouesta magica parola, evocatrice di oscillazioni pazze negli amplificatori e di robuste amplificazioni negli oscillatori, potrà essere in futuro l'argomento di una di queste note, ma per ora lasciamola da parte, o meglio ancora utilizziamola senza dirlo a nessuno.

La soluzione che stavamo cercando consiste nel fare sì che la resistenza d'entrata del transistore non sia affatto più piccola della resistenza del generatore, ma sia invece il contrario.

Ricordiamo intanto che la resistenza d'entrata altro non è che la somma della resistenza della regione di base  $r_{\text{b}},$  della resistenza interna di emettitore  $r_{\text{c}}$  moltiplicata per il guadagno di corrente e, infine, della resistenza esterna di emettitore  $R_{\text{E}},$  se c'è (o meglio di quella parte di questa che non è shuntata verso massa con un condensatore) anch'essa moltiplicata per  $h_{\text{FE}}.$ 

Si ha cioè

(5) 
$$R_{IN} = r_b + h_{FE} (r_e + R_E)$$

e sostituendo nella espressione del guadagno (4) si ottiene

(6) 
$$A_v = \frac{h_{FE} R_C}{R_S + r_b + h_{FE} (r_c + R_E)} = \frac{R_C}{\frac{R_S + r_b}{h_{EE}} + r_c + R_E} \simeq \frac{R_C}{R_E}$$

Questo risultato è estremamente interessante perché mostra come lavorando con una resistenza  $R_{\scriptscriptstyle E}$  abbastanza elevata il guadagno in tensione non dipende più dal guadagno di corrente  $h_{\scriptscriptstyle FE}$  ma solo da un rapporto tra i valori di due resistenze. Ma siccome a questo mondo non si ha mai niente per niente vediamo subito che così facendo ci abbiamo rimesso nel guadagno in tensione che è assai minore di quello di prima.

### Scelta del punto di lavoro

Se l'amplificatore è per segnali deboli il problema maggiore è quello del rumore. Occorre allora definire il punto di lavoro ottimo come quello che minimizza il rapporto segnale/rumore. La tensione tra collettore ed emettitore è bene che sia relativamente piccola e cioè pari a uno o due volt, mentre la corrente di polarizzazione deve essere quella per cui la figura di rumore è minima in funzione sia della banda di frequenze che si vogliono amplificare, sia della impedenza della sorgente. In generale i buoni produttori di semiconduttori forniscono dei grafici concernenti la figura di rumore, in base ai quali si sceglie appunto la corrente di polarizzazione.

In uno stadio d'ingresso a basso rumore vanno poi prese delle precauzioni particolari nella scelta del componenti, in modo che non aggiungano rumore, in particolare le resistenze è bene

che siano a strato metallico.

Se l'amplificatore è per segnali forti occorre per prima cosa usare delle tensioni di alimentazione abbastanza elevate in modo da garantire la massima escursione possibile alla tensione di collettore e poi scegliere il punto di lavoro ben centrato rispetto a questo intervallo in modo da poter amplificare segnali di ampiezze quanto maggiori è possibile senza che si verifichino tagli e distorsioni.

In tutti i casi, però, è bene che il punto di lavoro prescelto sia reso stabile rispetto alla temperatura e se possibile anche rispetto alle sostituzioni, in modo da alterare il meno possibile

il buon funzionamento dello stadio.

### Esempio di progetto di uno stadio amplificatore.

Vogliamo ora progettare uno stadio amplificatore a transistore con guadagno di tensione stabile e pari a 10 usando un transistore con  $h_{\rm FE}\!=\!100$  e con resistenza di sorgente e di carico uguali e pari a 10  $k\Omega.$  Il circuito deve funzionare ancora in maniera soddisfacente se il guadagno di corrente è 50. La tensione di alimentazione disponibile è pari a 12 V.

Supponiamo di usare lo schema di figura 2 e per le considerazioni su come polarizzare il transistore rimandiamo il lettore alla puntata precedente del « circuitiere ».

Per avere una buona stabilità del punto di lavoro senza dover ricorrere a valori troppo bassi delle resistenze di polarizzazione si può usare una resistenza totale esterna di emettitore pari a 10  $k\Omega$ ; ciò è ragionevole nel caso in cui non si abbiano particolari requisiti sull'ampiezza della tensione d'uscita, altrimenti sarebbe opportuno scegliere un valore più basso.

In queste condizioni, suddividendo le cadute di tensione lungo il transistore come indicato in figura 4, la tensione sull'emettitore è fissata a 4 V e i restanti 8 V sono a disposizione per le variazioni della tensione d'uscita.

La tensione di collettore, essendo la corrente d'emettitore praticamente uguale a quella di collettore, varrà 8 V in modo da essere ben centrata.

La corrente che percorre il transistore vale 4 V/10 k $\Omega$  = 0,4 mA. La resistenza interna di emettitore vale allora  $r_e$  = 25/0,4  $\simeq$  60 $\Omega$ .

Per avere un guadagno di tensione stabile e che dipende poco da  $h_{FE}$  si userà la formuletta  $A_V=R_e/R_E$  ricavando  $R_E=1$  k $\Omega$ .

La resistenza totale di emettitore, che si era scelta pari a 10 k $\Omega$ , va spezzata in due (1 k $\Omega$  + 9 k $\Omega$ ) e il punto intermedio va shuntato a massa con un grosso condensatore, in modo da avere un cortocircuito per i segnali.

Però adesso va verificata la condizione di applicabilità della regoletta che si è usata per calcolare  $R_{\scriptscriptstyle E}$  e cioè si deve vedere se la resistenza d'entrata del transistore è veramente molto maggiore di quella della sorgente oppure no.

La resistenza di entrata si ottiene dalla formula (5) e, trascurando per ora  $r_b$  si ottengono 100 k $\Omega$  e 50 k $\Omega$  nei due casi in cui  $h_{\rm FE}$  è rispettivamente pari a 100 e 50.





Tutti e due questi valori sono abbastanza maggiori di 10 k $\Omega$  sicché la faccenda funziona.

In caso contrario si sarebbe dovuto concludere che il valore prescelto del guadagno era incompatibile con l'esigenza della stabilità e perciò o lo si riduceva oppure si dovevano scegliere transistori con guadagno più elevato.

Togliamoci ora la soddisfazione di calcolare il guadagno in tensione con la formula esatta (6) supponendo  $r_b = 100 \ \Omega$ .

Nei due casi in cui  $h_{\text{FE}}$  è pari a 100 e a 50 si ha rispettivamente  $A_{\text{V}}\!=\!8,\!6$  e 7,9, sicché la variazione del guadagno è assai piccola.

Se per esempio il transistore fosse più di là che di qua e il guadagno in corrente valesse 10 si avrebbe  $A_v=4.8$ .

Per avere un guadagno pari esattamente a 10 in almeno una delle due condizioni si sarebbe dovuta usare nel progetto la formula esatta anziché quella approssimativa tuttavia si fa sempre in tempo ad aggiustare il valore di  $R_{\rm E}$  fino ad avere esattamente il guadagno desiderato.



# La edizione di primavera della mostra - mercato nazionale del materiale radiantistico

Mantova, 29-30 aprile 1967

Il successo ormai consolidato della mostramercato del materiale radiantistico di Mantova si è ripetuto ancora una volta sabato 29 e domenica 30 aprile.

Sono stati contati circa 2000 partecipanti effettivi tra cui vari F - YU - HD9 - DJ - OH.

Sempre in aumento il numero dei posti espositivi; alcune Ditte e privati non hanno addirittura potuto essere accontentati in conseguenza delle prenotazioni serratissime già confermate da mesi; è scontato il « tutto esaurito » per la prossima 18,ma edizione.

Rilevante successo della nostra Rivista presente in forze, con la partecipazione e la consulenza gratuita prestata da numerosi Collaboratori tra i quali Rivola, Romeo, Arias, Fortuzzi, Mazzotti, Zamagni, Vecchietti.

tuzzi, Mazzotti, Zamagni, Vecchietti. Amici che non siete venuti alla 17.ma edizione, tenetevi liberi per il 23 e 24 settembre prossimi: Mantova VI ATTENDE!

Vi divertirete, farete buoni acquisti, buone vendite, conoscerete finalmente quell'OM noto solo « via etere », farete nuove esperienze!



# Alimentatore stabilizzato solid state IR/AL 01-K

di Italo Alfieri e Roberto Cantamerli

Sofférmati critico transistorista! Questo non è uno di quegli alimentatori stabilizzati che hai visto tante volte pubblicati sulle riviste tecniche (poche in verità degne di tale nome — sigh!) che abitualmente leggi. Dai uno sguardo alle sue caratteristiche e vedrai che ti sembrerà veramente interessante; esse sono: tensione di uscita variabile con continuità da 1 a 25 V, stabilizzata entro il 10% per variazione del carico da 0 a 1,5 A; questa uscita è protetta contro i sovraccarichi con un particolare circuito costituito da un multivibratore monostabile e bistabile di elevata rapidità d'intervento, ed è inoltre possibile stabilire la soglia di sovraccarico nelle portate 0,03 - 0,3 - 0,9 - 1,5 A.



Le misure di stabilizzazione sono state effettuate ponendo la tensione di uscita a 1 V a vuoto e inserendo una resistenza da 0,67  $\Omega$  in modo da assorbire 1,5 A e in tali condizioni la tensione è scesa solo a 0,9 V. La stessa misura è stata eseguita a 25 V, su una resistenza da 16,7  $\Omega$ , ottenendo un abbassamento della tensione fino a 22,5 V. Uscita secondaria stabilizzata a 9 V costanti, anch'essa protetta contro i sovraccarichi con soglia di scatto a 0,5 A.

Dunque lettore, che ne pensi delle caratteristiche? Roba da far arrossire molti alimentatori commerciali eh? Beh! ora passiamo a descriverti il circuito altrimenti correremmo il rischio di pec-

care d'immodestia.

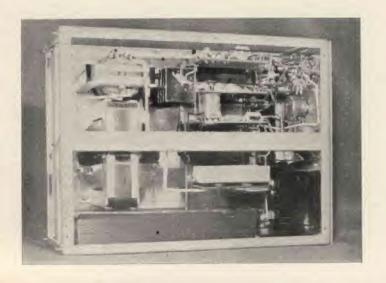



Alimentatore stabilizzato solid state IN/AL OTIN

Il circuito di stabilizzazione sfrutta le caratteristiche degli amplificatori differenziali. Come è noto, tali amplificatori esaltano la differenza di potenziale esistente tra i due ingressi. Sfruttando questo principio, si è applicato all'ingresso di un transistor (TR1) una tensione stabilizzata di riferimento e all'ingresso dell'altro (TR2) una tensione prelevata attraverso un partitore R3-R4 posto all'uscita dell'alimentatore.

La particolare alimentazione di tale amplificatore permette di renderlo insensibile sia alle variazioni della tensione di rete, sia alle variazioni di carico.

Il partitore R3-R4 applica, come detto, alla base di TR2, una tensione negativa che è circa 1/5 della tensione d'uscita regolata da P1-P2 agenti entrambi sulla polarizzazione di base di TR1. Il collettore di TR2 (uscita dell'amplificatore) è collegato attraverso un diodo D5 alla base di TR3 che pilota in circuito Darlington i transistori TR4-TR5-TR6, posti in parallelo per ottenere la dissipazione sufficiente e agenti attraverso la loro resistenza interna quali regolatori di potenza.

Avendo posto a un certo valore il potenziometro P1 (il potenziometro P2 serve solo per la regolazione fine, molto utile alle basse tensioni), supponiamo che la tensione di uscita aumenti, di conseguenza aumenterà anche il potenziale di base del transistor TR2 il cui emettitore è a potenziale costante, quindi aumenterà la corrente di collettore alimentato attraverso una resistenza di carico dal raddrizzatore D12 posto in serie all'uscita.

Aumentando la corrente di collettore di TR2 diminuirà la sua tensione per effetto della resistenza di carico. Di conseguenza essendo tale collettore collegato con la base di TR3, diminuirà la corrente attraverso i transistori di potenza TR4-TR5-TR6 e quindi si otterrà una diminuzione della tensione di uscita proporzionale all'aumento indesiderato.

Lo stesso ragionamento vale anche per eventuali variazioni della tensione di rete. Ci sembra superfluo spiegarti il circuito di stabilizzazione dell'uscita a 9 V - 500 mA, in quanto rientra negli ormai arcinoti circuiti classici di stabilizzazone.

Unica nota è il relé posto in serie, Il quale quando viene percorso da una corrente superiore ai 500 mA scatta e, togliendo l'alimentazione all'uscita, la trasferisce alla serie costituita da una resistenza di carico R15, una lampada spia (L1) che ci avverte del sovraccarico, e un pulsante normalmente chiuso, rimanendo per effetto della corrente che circola nella serie, attivato, finché non si intervenga a sbloccarlo attraverso il pulsante TS2. E' da notare che il trasformatore di potenza T1 è separato da T2 che è quello che fornisce le tensioni di riferimento per poter ottenere una migliore separazione tra il circuito dell'alimentazione di potenza e quello di regolazione e stabilizzazione.

In proposito, bisogna notare che le alimentazioni sono costituite da T1 con secondario 30 V, 2 A con un ponte di 4 « autodiodi », D1 D2 con catodo sull'involucro, D3-D4 con anodo sull'involucro; T2 con primo secondario a 20 V, 0,2 A, con un ponte di diodi D7 = 72 V, 300 mA, che fornisce la tensione negativa di riferimento alla base di TR1 e la positiva di riferimento agli emettitori di TR1-TR2, e un altro secondario a 10 V, 0,08 A, con ponte di diodi D12 costituito da 4 diodi OA85 che fornisce la tensione necessaria ad alimentare il collettore di TR2; c'è infine un terzo secondario a 12 V, 0,6A, con un ponte di diodi D11 (35 V, 600 mA) che fornisce la tensione per l'uscita ausiliaria a 9 V, 0,5 A.

```
OC71
TR1
     OC72
TR2
     2N376A
TR3
TR4
     2N422
     2N422
TR5
TR6
     2N422
TR7
     2N422
TR8 OC71
TR9, TR10,TR11 OC71
TR12 OC72
L1 6,3V 0,3A
L2 24V 0,06A
L3 24V 0,1A
L4 12V 0,1A
RL1 500 Ω
RL2 6 \div 10 \Omega
RL3 500 Ω Siemens telefonico
D1-D2-D3-D4 autodiodi
D5 OA85
D6
D7
     OA85
     B72-C300
OAZ203
D9 OAZ203
D10 OAZ211
D11 B35-C600
D12 4 x OA85
D13 OA85
P1 2,5 kΩ
P2 200 Ω
P3 2 kΩ semifisso
P4 20 \Omega semifisso
     100 \Omega semifisso 50 k\Omega semifisso
P7 30 kΩ
     fusibile 0,4A (a 220 V)
 TS1 pulsante aperto a riposo
TS2 pulsante chiuso a riposo
                                         ILF 50 VL
                             C1
                                  1000
     820 N
                                        μF 25 VL
μF 25 VL
                             C2
     390
         11
                             C3
     820
         Ω
                             C4
                                    0.1 HF
 R4
     180
         0
                             C5
                                   35 µF 35 VL
     4.7 kΩ
R5
                             C6
                                        μF 25 VL
     4,7 kf2
                             C7
     100
                             CS
     10
         12
                             C9
                                        HF 25 VL
 R9
     20 Ω
                             C10
 R10 100
         -12
                                         #F 25 VL
                             C11
 R11 150 11
                             C12
 R12 150 Ω
                             C13
                                     0.1 pF
 R13 120
         Ω
                             C14
                                    10
                                         nF
 R14 1,8 ks
                             C15
                                    10
                                         nF
         Ω
         Ω 2W
                vedi
 R18 1,5
               testo
 R20 0,3 \Omega
R21 1,5 k\Omega
 R23 1 kΩ R24 10 Ω
 R25 820 Ω
R26 4,7 kΩ
 R28 3,9 kΩ
 R29 3,9 kΩ
 R30 10 Ω
R31 3,3 kΩ
 R33 180 3W
  R34 shunt (vedi testo)
  R35 300 Ω
 T1 sec 30V 2A
 T2 sec1 20V 0,2A
sec2 10V 0,08A
                         vedi
                         testo
     sec3 12V 0,6A
```

### Circuito di protezione

Il circuito di protezione contro i sovraccarichi costituisce una altra delle caratteristiche di questo progetto.

I transistori TR9-TR10 sono montati in circuito monostabile alla cui entrata è applicata la tensione rilevata ai capi delle resistenze R17-R18-R19-R20 poste in serie all'uscita. TR11-TR12 sono montati invece in circuito bistabile di cul il

collettore di TR11 è caricate con una resistenza, mentre TR12 è caricato da un relé. In condizioni normali si avrà che il transistor TR11 è in conduzione mentre TR12 è interdetto. Non appena la corrente di uscita supera un certo valore, ai capi di una delle resistenze R17 - R18 - R19 - R20 (che servono appunto a scegliere la soglia di scatto) provoca una caduta di tensione di qualche centinaio di mV, che provocano la polarizzazione di base di TR9 Il quale entra in conduzione; di conseguenza la sua tensione di collettore scenderà, così come scenderà la tensione di base di TR10. Questo valore di tensione, essendo la tensione degli emettitori costante, interdirà TR10, il quale invierà un'impulso negativo attraverso il diodo D13 alla base di TR12 mandandolo in conduzione, di conse-

D13 alla base di TR12 mandandolo in conduzione, di conse guenza essendo TR11-TR12 montati in circuito FLIP-FLOP,

RESTANDI PRIORIE PRI

Circuito di protezione contro sovraccarichi

TR11 verrà interdetto. In queste condizioni circola una corrente attraverso il relé RL3, il quale toglierà la polarizzazione di base ai transistori di potenza TR4-TR5-TR6 e inoltre attiverà il relé RL1 che provvederà a togliere l'alimentazione al circuito di stabilizzazione; contemporaneamente si accenderà la spia L2 che ci avvertirà dell'avvenuto sovraccarico. Questo stato di cose rimarrà tale finché non s'interverrà con il pulsante TS1 a ripristinare il circuito.







Alimentatore B.T. 1,5 A Circuito di protezione contro i corti - Scala 1:1







Alimentaz. circuito pilota della stabilizzazione (S1) Scala 1:1

C



Regolatore tensione (pilota) · Scala 1:1





Basetta alimentatore 9 V 0,5 A (S3) e aliment. S2

Alimentatore B.T. (S) 1,5 A - Scala 1:1







La resistenza R34 è uno shunt, e va calcolata a seconda della sensibilità dello strumento; si consiglia uno strumento da 1÷10 mA fs affinché nelle portate voltmetriche i reostati P6-P7 possano assumere così valori sufficientemente alti da non influenzare la misura. Le resistenze R17-R18-R19-R20 servono per pilotare, con una tensione che si crea ai loro estremi, il circuito di protezione e non essendo reperibili in commercio, dovranno essere costruite con del filo di nichelcromo; del resto risulterà abbastanza facile costruirle in quanto si tareranno in modo tale da far scattare il circuito di protezione assorbendo la corrispondente corrente dall'alimentatore.



I diodi D1-D2-D3-D4 sono del tipo detto « autodiodi » in quanto sono normalmente utilizzati nelle auto di recente produzione che utilizzano per la ricarica della batteria un alternatore al posto della tradizionale dinamo. Del resto questi sono reperibilissimi presso le sedi G.B.C. a prezzi veramente accessibili. Dato che questi diodi sono reperibili sia con il catodo che con l'anodo sull'involucro, è possibile montarli a due a due su opportuni radiatori (vedi disegni). I condensatori non elettrolitici sono del tipo a polistirolo Philips 125 V.

Le resistenze sono tutte da mezzo watt salvo indicazioni. Per quanto riguarda la costruzione dello chassis, esso è stato realizzato in una gabbia formato da profilati a L in ferro saldato con pannelli esterni in alluminio. Comunque nessuna limitazione ti si presenta alla realizzazione in modo diverso del cablaggio.

(Sbizzarrisciti dunque, dentro di te c'è un'artista)...

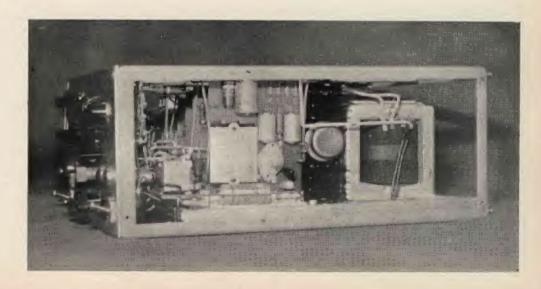

Forse molti di voi amici vi sarete chiesti perche mai io abbia l'abitudine di affibbiare a ogni elaborato che vengo pubblicando su queste pagine un nome, sia questo di fantasia, o derivato direttamente da qualche particolarità dell'apparecchio stesso. E forse avrete concluso tra voi che « questa mania di personalizzare un apparecchio può nascere soltanto nella mente di uno svitato ».

Bene, che io lo sia è fuori discussione, ma non è per questo che le mie « creature » hanno un nome, bensì perchè le considero un po' come Michelangelo dovette considerare un giorno

la « Pietà», o meglio, il « Mosè ».

Ohi! non malignano laggiù, ecco il solito che dice « mò lo dicevo io, è ben per questo che le sue radio non parlano! ». Accusata

la botta, procediamo.

Quindi, per quelli che, stupiti dalla mia mania, saranno rimasti scossi nel vedere che un mio precedente radiotelefono si chiamava « Minicrack », nome del resto abbastanza eufonico, e ricordante una famosa rete di intercettazione dei segnali « Vanguard », poi estesa praticamente a tutti i tipi di satelliti, ora saranno choccati — e bisognerà ricorrere a una tenda a ossigeno per rianimarli — nell'apprendere che questo nuovo radiotelefono ha un nome purtroppo non altrettanto eufonico:



Come potrete vedere nemmeno in questo radiotelefono « seconda serie » si nota originalità completa, almeno nel rivelatore superreattivo, che anche qui come nel fratello precedente serve da oscillatore RF, in trasmissione, pilotante un mesa.

Le condizioni di lavoro di quest'ultimo, però, sono variate, lavorando ancora in classe C, ma con una resa di circa 200 mW. Basta vedere, infatti, che sul suo emittore sta un potenziometro di basso valore che permette di regolare in uno il punto di lavoro e la profondità di modulazione. Non è un sistema molto ortodosso, certo, ma di rendimento più che buono, almeno fino a che non definirò lo schema del « Minicrock », che sarà modulato, oltre che sul finale RF anche sull'oscillatore, raggiungendo quindi il 100% di profondità di modulazione senza eccessiva FM e di buona qualità.

Minicrick H-T P

Però io mi accorgo di fare un piccolo peccato, di presunzione, certamente e certamente imperdonabile. Sto facendo come se tutti i lettori, magari quelli che leggono questo articolo solo perché attratti dal titolo avessero avuto il preciso dovere civico di leggere il mio articolo precedente. Sono sicuro, invece che circa il 50% dei miei lettori attuali sono lettori « accidentali », cioè, che non mi « leggono » normalmente magari solo perchè gli argomenti che ho finora trattato non li interessavano. Quindi, « mea culpa, mea culpa, eccetera », mi scuso con tutti e riparto, come se nessuno avesse letto il precedente articolo. Andiamo a capo.



Per facilitarne la comprensione anche a chi, magari, attratto dal titolo ma scarso di esperienza e digiuno di quella teoria che si richiede a chiunque si avvicini a uno schema per VHF, desideri costruire questo radiotelefono a ragion veduta, la trattazione teorica e pratica è stata unita invece di venir separata come si fà di solito, e sono state invece scisse le due « funzioni » di ricezione e trasmissione.

Tale distinzione è stata anche conservata nel tracciare gli schemi: noterete infatti che, oltre al consueto schema generale, vengono anche dati due schemi parziali, che sono completi di ogni loro parte, per illustrare il funzionamento del « ricevitore » e del « trasmettitore », i quali hanno in comune ben 4 transistori: la BF al completo e l'oscillatore, autospento e funzionante come rivelatore superreattivo in ricezione, pilotante il finale RF in trasmissione.

### Descrizione teorico-pratica « in ricezione »

Come già detto, ma come è sempre bene ripetere, in ricezione, per un complesso di fenomeni piuttosto complicati e che non staremo qui a esaminare, un'antenna diventa sede di una fem indotta dalle varie onde elettromagnetiche che nella località sono presenti, essendo state generate da trasmettitori, con una netta prevalenza per quelle che abbiano una lunghezza d'onda pari a  $2\div 4$  volte la lunghezza fisica della antenna. In realtà, poichè la velocità delle radiazioni elettromagnetiche nei solidi è minore che nell'aria, e qui è minore che nel vuoto, la lunghezza fisica dell'antenna dovrà essere leggermente inferiore al mezzo o quarto d'onda che si vuole ricevere.

Nel nostro caso lavoriamo sui 144 MHz (metri 2,08), quindi il quarto d'onda sarebbe di 52 cm. L'antenna sarà lunga esattamente 49 cm.

Tutte le fem indotte sull'antenna da radiazioni elettromagnetiche giungono alla bobina d'antenna (non dimenticate infatti che, se è vera la spiccata preferenza dell'antenna per le frequenze di 144 MHz, un forte campo elettromagnetico può indurre ai capi di L2 una fem ancora considerevole anche per una frequenza molto distante da essa).

Schema generale

Potrete montare il vostro « minicrick » in un mobiletto per radiotelefono, ottenendo un buon effetto di presentazione



### Caro lettore devi acquistare un . . .

Apparecchio BC 455, 733 - Super Pro BC 1004 ARC3 -5763 NC183 -Valvole 2C39 - 2C43 -2K25 le 2633 3D6 - 4/65A - 4/250A - 4CX250B 6AG7 - 6K8 - 6SG7 - 6SK7 - 6SR7 6AG7 - 6K8 - 6SG7 - 12SG7y - 12SK7 - 3D6 3R28 6AG5 -7F7 - 7J7 - 7V7 - 12K8 - 12SG7y - 12SK7 -304TH - 813 - 811A - 832 - 866A - 958A - 1516 6159 9002 -9003 - 9006 - EC80 - OA3 OB3 - OC3 - OD3?

Quarzi americani di precisione da 1000 Kc per calibratori. Pagamento all'ordine a L. 2.300 franco domicilio?

RICETRASMETTITORI in fonia a Raggi Infrarossi. Portata mt. 1.000. Prezzo L. 25.000 la copia.

### Oppure . . .

Diodi 1N315 - 3BS1 - 1N538 - 1N158 - 1N69 - 1N82 - Trasformatori AT. e filamenti - tasti - cuffie - microfoni - zoccoll - ventilatori - strumenti - quarzi - relais - bobine ceramica fisse e variabili - condensatori variabili ricez. - trasm. - condensatori ollo e mica alto isolamento - cavo coassiale - connettori coassiali - componenti vari?

Scrivi al: Rag. DE LUCA DINO
Via Salvatore Pincherle, 64 - Roma

Di qui, per mutua induzione, vengono trasferite ai capi della bobina facente parte del circuito accordato di sintonia (L1). Qui avviene la vera separazione, causata dalle costanti di L1 in parallelo a un compensatore da 50 pF ( $f_{\circ}=1/2\pi\sqrt{LC}$ ), che ne determinano la frequenza di risonanza. Occorre parlare del diapason e dei classici esempi che si fanno a questo punto? Domanda retorica! certamente... sì. Ne vogliamo parlare? Domanda retorica! certamente... no. L'articolo in tal caso occuperebbe i numeri di « CD-CQ » a partire da questo, almeno per altri 28 mesi. A 80 pagine per numero. E alla fine avremmo disponibile un altro testo di radiotecnica che si unirebbe a quelli già disponibili in Italia. E i miei amici hanno un bel dire che « non sono buoni, mentre in Inghilterra, in Francia, in Germania, per non parlare degli U.S.A.! ».

Ma se cominciassero a sfogliare « questi »? Se non si inizia, anche su qualcosa di cui si conoscano le lacune, non si arriverà

mai alla méta.

Ora la banda passante di questo circuito può essere larga o stretta, a seconda del Q del circuito stesso. Ma non dimenticate una cosa: noi dobbiamo avere un ricevitore molto sensibile, con una sensibilità dell'ordine del microvolt/metro.

In questo caso l'imperativo categorico dice « sensibilità + selettività=supereterodina», ma siamo in Italia, e l'imperativo categorico è invece « vincere », ohp, scusatemi, reminiscenze storiche; dicevo che l'imperativo è « sensibilità + economia = rivelatore superreattivo = scarsa selettività ». E, di quest'ultima proposizione, chi se ne... importa? siamo sui 144 MHz, dove la portata generalmente è ottica, anche se l'amico Fortuzzi e l'amico Rivola raccontano mirabilie di collegamenti dell'ordine di centinaia di km. E questi sono reali, ma ottenuti con apparecchiature un « cicinin » più elaborate di questa. Quindi, per i nostri fini, la portata massima è quella ottica, per cui è un po' difficile interferire o essere interferiti. Questa possibilità c'è in ogni caso, ed è per questo che raccomando a tutti « correttezza » e « patentatevi ». Mi dite che in tal caso il superreattivo è illegale? Beh, lo è sempre, ma in questi casi la sua irradiazione è veramente minima: tale in ogni caso, che, sintonizzando il ricevitore su un canale televisivo, lasciando il televisore collegato all'antenna, a una distanza di 10 metri, nemmeno si notano le caratteristiche righe di interferenza. Quindi, illegalità di diritto, non di fatto.



In ogni caso la selettività di questo circuito superreattivo, già apparso su CD, è maggiore di quella che ci si potrebbe attendere, soprattutto a causa del suo montaggio con uscita a « inseguitore emittorico », che ne rende elevata l'impedenza d'ingresso, per quanto questa possa essere elevata a queste frequenze.

All'uscita del rivelatore (principio di funzionamento espresso così in due parole: la massima sensibilità di un ricevitore reattivo si ha quando esso è portato all'autooscillazione. Quindi se un rivelatore reattivo viene portato all'autooscillazione e da essa ritmicamente tolto e questi cambiamenti di stato avvengono a una velocità tale da essere impercettibili — a una frequenza ultrasonica — la sua sensibilità sarà elevatissima praticamente limitata dal rumore del transistore —, ma per lo stesso motivo la sua impedenza sarà bassa, e quindi la sua selettività scarsa), il segnale BF viene portato da un filtro (che ne elimina le tracce di frequenza supersonica - o di spegnimento — tra l'altro prodotta dallo steso transistore che autooscilla a frequenza ultrasonica) a un potenziometro semifisso che stabilisce una volta per tutte il massimo livello del segnale da applicare alla bassa frequenza per essere amplificato. Il punto di lavoro del transistore è fissato da un secondo potenziometro semifisso che ne regola il potenziale di collettore, quindi anche quello di base, per conseguenza l'amplificazione.

Importante è notare a questo punto, quanto segue: la bobina L2 è costituita da 3 spire di filo di rame argentato del diametro di 8 decimi di mm, avvolte spaziate di un millimetro su un supporto, poi sfilato, di 8 mm di diametro. L2 è introdotta dentro L1 dalla parte del gruppo RC di base, e poi spostata verso l'altro estremo fino a ottenere i migliori risultati. L'impedenza RF è costituita di 24,5 cm di filo di rame smaltato da un decimo di millimetro, avvolti serrati su una resistenza Allen-Bradley a impasto da 2,2 megaohm, 1 watt: a me sono venute 40 spire.

La bassa frequenza è derivata da uno schema apparso su un bollettino **PHILIPS**, e che è ormai noto a tutti, fin nella Martinica. C'è in più, al suo ingresso, un filtro antisoffio e alla sua uscita, un autotrasformatore in discesa, con rapporto d'impedenza 4:1 (infatti l'impedenza d'uscita dell'amplificatore è di circa  $28 \div 30$  ohm, e l'altoparlante è da 8 ohm). Questo autotrasformatore servirà poi da traslatore di modulazione (in un sistema derivato da quello « per modulazione di emittore » che ho presentato, mi pare nel '63 con il **Lilliput**).

E fin qui per la ricezione. Passiamo ora all'altra funzione, e poi vedremo come i due schemi vengono combinati per ottenere

il nostro radiotelefono.

#### Descrizione teorico-pratica « in trasmissione »

Poichè l'altoparlante è un trasduttore elettroacustico reversibile, che può cioè diventare un trasduttore acustico-elettrico, cioè funzionare da microfono, niente di strano se in trasmissione esso verrà usato proprio come microfono magnetico agente direttamente sulla base dell'OC75 preamplificatore BF. C'è, è vero, un certo disadattamento d'impedenza, ma si è ritenuto non necessario ovviarvi, in considerazione soprattutto del quasi inavvertibile beneficio che si è riscontrato su un prototipo nel quale avevano inserito anche questo accorgimento. Si manifesta infatti soprattutto un certo calo di potenza, ma, poiché questa è esuberante, così ne abbiamo potuto scialacquare un po'. Alla uscita del pushpull single ended con transistori complementari si hanno a disposizione qualcosa come 200 mW di bassa frequenza, di qualità non disprezzabile. Questa serve a modulare lo stadio finale RF. Che amplifica la radiofrequenza fornitagli dall'oscillatore. Infatti il transistor rivelatore in superreazione è essenzialmente un oscillatore, e per quanto minima, fornisce una certa energia RF che non è poi tanto poca, se, applicata direttamente a un'antenna, può venir trasmessa a una distanza non indifferente (circa 4÷800 metri). Questa quantità di energia — circa 10÷12 mW — viene trasferita sulla base del mesa finale RF che ne ricava, previa amplificazione, circa 200 mW. Ovviamente per questo scopo il transistore dovrà montare un disipatore di calore, meglio se comprato, ma che potrebbe anche essere autocostruito.

Tale energia è resa, previo accordo del circuito L3 e L4, sull'antenna, che, se sarà di dimensioni appropriate, la irradierà tutta, permettendo così degli exploit notevoli: collegamenti superiori al chilometro in città, e superiori ai 10 km in campagna.

#### GIANNONI SILVANO

Via Lami - S. CROCE sull'ARNO - ccPT 22/9317

10 Palloni sonda scatolati

L. 1.000

#### GIANNONI SILVANO

Generatore a manovella 6V-4A, 220V 100 mA 2 Relay stabilizzati incorporati - Meccanica per chiamata automatica SOS.

Provato funzionante

L. 8.000

Tali portate si riducono notevolmente in presenza di fitte linee filo-tramviarie oppure di alta tensione. L'accordo in trasmissione si ottiene semplicemente togliendo l'antenna e regolando il compensatore su L4 fino a che un milliamperometro (100 mA fs) non segna un brusco aumento dell'assorbimento generale: da 20 a 50 mA. Collegando l'antenna, e se questa è di dimensioni corrette, l'assorbimento calerà nuovamente. Si farà poi scorrere L3 entro L4, partendo dal lato di massa, fino a raggiungere l'assorbimento veramente minimo. In tal punto vanno fissate le bobine. L3 è eguale a L2, mentre L4 è fatta come L1. Esse vanno montate ad angolo retto rispetto alle bobine dello stadio rivelatore, e tutto lo stadio RF va schermato,



con un pezzo di lamierino di rame opportunamente tagliato e piegato. Una volta costruito il secondo esemplare, si determinerà la frequenza fondamentale di accordo di esso ponendolo in ricezione, con l'altoparlante prossimo a quello del primo esemplare, stabilendone la frequenza, poiché, se quest'ultimo è in trasmissione, a un certo punto della rotazione del compensatore del rivelatore, si udrà un fischio da effetto Larsen nel secondo esemplare e lo si tarerà poi come per il primo. Si potrà poi stabilire tramite l'ultimo potenziometro semifisso la percentuale di modulazione per tutti e due, ricordando che una buona modulazione dà in altoparlante un suono chiaro e potente. Naturalmente quest'ultima prova va effettuata con gli esemplari in prova distanti tra loro, e per evitare effetto Larsen, e per evitare saturazione.

E con questo avrei finito. Se vi parrà il caso, potete scrivermi, per consigli. Avverto in anticipo però, che gli esemplari che ho costruito, al momento della pubblicazione saranno già stati demoliti, per ricavarne il materiale necessario ad altri esperimenti. Quindi non potrò venderli ad alcuno, nè costruirne per altri. Lo stesso dicasi per il radiotelefono di cui all'articolo precedente e più volte nominato.

Cari amici, ho finito, ora tocca a voi!

# non perdere un'occasione! ABBONATI A CD-CQ elettronica



BF173: NPN in case TO18, è adatto come amplificatore a RF; le sua caratteristiche salienti sono queste:

 $V_{ceo} = 25 \text{ V}$ ;  $I_{cm} = 25 \text{ mA}$ ;  $P_d = 145 \text{ mW}$ ;  $f_t = 550 \text{ MHz}$ ;  $C_{re} = 0.25 \text{ pF}$ .

Massimo guadagno unilateralizzato: 42 dB a 35 MHz.

E' molto indicato per l'uso sotto segnali ampi, ad esempio nell'ultimo stadio di un canale a media frequenza in televisione. Per usi più tranquilli, si presta egregiamente come amplificatore a RF a 144 MHz e oltre.

BF185: NPN in case TO72; consigliato in stadi di ingresso a basso rumore in AM e FM. Caratteristiche:

 $V_{ceo} = 30 \text{ V}$ ;  $I_{cm} = 30 \text{ mA}$ ;  $P_d = 145 \text{ mW}$ ;  $f_t = 220 \text{ MHz}$ ;  $C_{re} = 0.65 \text{ pF}$ ;

NF con  $I_c = 1 \text{ mA}$ ;  $V_{ce} = 10 \text{ V}$ ;  $R_s = 100 \text{ ohm}$ : 3,6 dB.

Questo transistore lavora bene anche con corrente di collettore limitata; vi consiglio questo punto di lavoro: V<sub>cc</sub>=10 V I<sub>c</sub>=1 mA che si ottiene polarizzandolo come da figura 1:



Figura 2 - Mixer



50nF 25nF 120n 580n 12v

RE 167

Figura 3 - Amplificatore F.I.

I valori relativi ai circuiti accordati dipendono dalle frequenze di lavoro,

**BF167:** NPN in case TO18. Consigliato per stadi controllati da CAV « diretto », cioè per aumento della corrente di collettore. Questo transistor ve lo propongo particolarmente per le ottime prestazioni che mi ha dato.

Caratteristiche limite:  $V_{\rm ceo}\!=\!30$  V;  $I_{\rm cm}\!=\!25$  mA;  $P_{\rm d}\!=\!130$  mW;  $f_{\rm r}\!=\!350$  MHz;  $C_{\rm re}\!=\!0,\!15$  pF. Massimo guadagno unilateralizzato con  $I_{\rm c}\!=\!4$  mA;  $V_{\rm ce}\!=\!10$  V,  $f\!=\!35$  MHz : 42 dB.

Variazione di guadagno sotto l'azione del CAV: 60 dB

Praticamente un solo transistor dà tutta la dinamica necessaria a un discreto ricevitore. E' quello che ci vuole per canali di media frequenza o per stadi a radiofrequenza dove si richieda una energica azione del CAV.

Vi consiglio questo punto di lavoro:  $I_c=4$  mA;  $V_{cc}=10$  V che si ottiene col circuito di figura 3.

Il CAV deve fornire, sotto la massima intensità di segnale, una tensione di 2 volt, facilmente ottenibile dal circuito di figura 4, che consiste di un amplificatore di CAV, da inserire fuori catena, dopo l'ultimo stadio di media frequenza:

Figura 4 - Amplificatore di CAV

D1, D2, D3, D4 OA95

T1 ultimo trasformatore di media frequenza

T2 trasformatore accordato al valore di media frequenza, rapporto spire 1:0,7



Come vedete si tratta di un normale amplificatore accordato, seguito da un triplicatore di tensione a diodi, seguito a sua volta da un emitter follower (BC109), che pilota i CAV; quest'ultimo transistor è usato come amplificatore di potenza, per non sovraccaricare il triplicatore, che così risulta chiuso su una resi-

stenza dell'ordine dei 50 kohm.

Come ho già spiegato in un mio articolo, il diodo D4 permette l'intervento del CAV da un certo valore di soglia in poi (CAV ritardato), e vi conferisce un andamento fortemente quadratico. I trasformatori T1 e T2 sono « medie frequenze »; non ne do i dati costruttivi in quanto dipendono dalla frequenza di lavoro. Questo circuito ha dato ottimi risultati.

BF200: NPN in case TO72. E' consigliato come preamplificatore per VHF in stadi controllati con CAV diretto; è un ottimo transistor, come vedrete ora dalle caratteristiche:

 $V_{cbo} = 20 \text{ V}$ ;  $I_{cm} = 20 \text{ mA}$ ;  $P_d = 130 \text{ mW}$ ;  $C_{re} = 0.28 \text{ pF}$ ;  $f_t = 550 \text{ MHz}$ ; NF con  $I_c = 3 \text{ mA}$ ,  $R_s = 100 \text{ ohm}$ , f = 200 MHz : 3 dB tipica.

Guadagno di potenza a 200 MHz, con Ic=3 mA, Rs=100 ohm,

 $R_t = 1 \text{ kohm} : 13 \text{ dB}.$ 

La variazione di guadagno, passando la corrente di collettore da 3 a 10 mA è di circa 60 dB a 200 MHz e di circa 50 dB a 50 MHz, partendo da un guadagno nominale di circa 14 dB; questo ci dice che a un certo punto, cioè quando la corrente di collettore è sui 6 mA, il transistor smette di amplificare e comincia ad attenuare.

Questo transistor si può usare con circuiti e polarizzazioni come quelli che vi ho dato per il BF167; naturalmente è più indicato, cioè meglio sfruttato, a frequenze elevate, in quanto come ho detto prima è realizzato per le VHF.

BC107, BC108, BC109: NPN in case TO18. Dovrebbero essere dei transistori di bassa freguenza, consigliati per la Hi-Fi, ma si possono usare anche come oscillatori locali, data la elevata  $f_{c}$  (200 MHz con  $I_{c} = 10 \text{ mA}$ ).

Sono caratterizzati da Hie spaventosamente alte, come segue:

 $V_{cco} = 45 \text{ V}; I_{cm} = 100 \text{ mA}; P_d = 300 \text{ mW}$ 

 $H_{fe}$  tipico con  $I_c=10$  mA,  $V_{ce}=5$  V:  $BC107 \over 250$ BC109

Credo che sia quanto basta per dirlo ottimo per la Hi-Fi in stadi preamplificatori a basso rumore.

Dato il carattere di attualità nel campo della elettronica di questa rubrica, mi sento in dovere di portarvi alla conoscenza di un nuovo prodotto; questa volta è di casa nostra, è tutto Made in Italy: unico paese al mondo, in Italia, paese la cui Costituzione sancisce con chiare parole il diritto allo studio dei cittadini, sono state tolte ai radioamatori tutte le bande al di sopra dei 146 MHz.

Si tratta cioè proprio di quelle bande più interessanti e raffinate, dove ancora si può parlare di Elettronica e Radiotecnica con le lettere maiuscole. Ci rifiutiamo di credere che quei pochi MHz fossero indispensabili alle telecomunicazioni statali o ai sistemi di difesa, se Paesi ben più progrediti del nostro in quel campo non solo non hanno sentito bisogno di questo, ma concedono bande ben più ampie di quanto noi potevamo usare, e non pensano affatto di toglierle.

Perché quindi? Non vogliamo ritenere che siamo al punto che andando a letto alla sera non si sappia cosa ci può portare il domani, perché così è stato, il classico fulmine a cielo sereno, e dopo le prove di efficienza e di altruismo date dai radioamatori in occasione delle calamità del 3+4 novembre 1966. Speriamo in un ripensamento e in una più corretta interpretazione dei regolamenti sulla divisione delle frequenze.

Chiediamo quello che ci è dovuto, cioè di essere trattati da cittadini responsabili e coscienziosi quali abbiamo dato prova di essere, e non da potenziali spie.

Ci appelliamo agli articoli 2, 4 e 9 dei Principi Fondamentali della nostra Costituzione.



18ma mostra-mercato del materiale radiantistico

novità - incontri - affari ricordate:

23-24 settembre



## Il gusto del recupero

un utile consiglio di Franco Campanella

Avere un ripostiglio in cui accumulare casse piene di 5Y3G o supereterodine a 5 valvole che occupano un volume di mezzo metro cubo o scheletri di vecchi televisori, è molto comodo; quando però il limite di capienza dello stanzino è raggiunto, urge fare un po' di spazio e i mezzi per ottenerlo sono due: gettar via i pezzi più ingombranti o tentare di utilizzare qualcosa. Lo scopo di quest'articolo è per l'appunto consigliare ai principianti e ricordare ai più esperti l'uso che ancora si può fare di alcuni vecchi componenti, questo naturalmente senza voler rinnegare i progressi della tecnica negli ultimi vent'anni: si tratta insomma di mettere insieme un trabiccolo che senza spesa alcuna funzioni ancora decentemente.

Come insomma è di moda ora girare in fiammanti Balilla, non è un disdoro fare uso di altoparlanti elettrodinamici quando se ne è già in possesso, dal momento che questi danno buoni

risultati.

Procediamo allora alla descrizione dell'insieme che è un amplificatore completo di altoparlante e giradischi.



Cominciamo dal giradischi: la soluzione migliore è di utilizzare una comune piastra di valigetta Lesa, Europhon etc., badando allo stato delle puntine, della ruota di gomma che trasmette il moto e regolando la pressione del braccio sul disco.

Con un po' di buona volontà però si può addirittura utilizzare una di quelle vecchie piastre Lesa funzionanti a velocità variabili in continuità da 60 a 80 giri al minuto, quelle insomma in uso prima dell'avvento dei microsolco a 45 giri. Il piatto di codeste piastre del diametro di 30 cm circa è innestato direttamente su un albero ingranato con l'asse del motore e la velocità di rotazione è regolata variando la posizione sull'asse del motore di un piccolo volano. La modifica necessaria è semplicissima: basta allentare la vite che trattiene il volano all'asse e ribloccarla dopo aver allontanato di qualche millimetro il volano stesso dal motore. Il tutto è facilmente accessibile esistendo un'ampia finestra su un lato della carcassa del motore.

Basta poi sfilare da qualche vecchio giradischi il braccio di plastica completo di testina piezoelettrica e avvitarla sulla piastra stessa in sostituzione del vecchio e pesante braccio con testina magnetica.

E' così pronto un giradischi funzionante a velocità variabile

da 15 a 50 giri, ottima per gli usi normali.

6V6 GT.

Naturalmente non si consiglia di andare in cerca nei negozi di questo tipo di piastra o di acquistare un braccio di tipo professionale: il mio espediente è consigliabile solo a coloro che sono in possesso degli arnesi appena descritti.

Passiamo ora all'amplificatore che è di tipo convenzionale; i componenti vecchi da utilizzare sono il trasformatore a due secondari a 5 e 6,3 volt 60/70 W complessivi assai facilmente reperibile nelle radio di oltre vent'anni fa; il trasformatore di uscita da 5/6 W sempre della stessa radio e le valvole sicuramente in possesso della maggioranza dei dilettanti: 5Y3 o similari (5U4, 5V4) 6SN7 GT o 6SL7 GT e infine la classica

Con un po' di pazienza e di oculatezza per non provocare inneschi o ronzii si può ottenere un montaggio compatto. L'amplificatore non è certo un Hi-Fi di classe eccelsa ma ha un buon responso data la controreazione e una discreta potenza d'uscita. A questo punto però non mi sento d'insistere sull'uso delle valvole vecchie dal momento che semplicemente cambiando gli zoccoli ed usando una ECC83 (12AX7) e una EL84 (6BQ5) si ottengono risultati decisamente migliori. Per completare le prestazioni dell'amplificatore è previsto il suo uso come oscillatore B.F. per esercitazioni telegrafiche.

E finiamo con gli altoparlanti. La soluzione che propongo è vivamente consigliabile a coloro che senza spendere una lira vogliono avere una buona riproduzione dai loro vecchi altoparlanti. Basta in definitiva adoperare un paio di altoparlanti da 20 cm di diametro, elettrodinamici, cioè con una elettrocalamita al posto del magnete permanente come siamo abituati a vedere di solito. Essi sono montati su vecchi ricevitori tipo Ducati, Telefunken, Phonola etc. e per la loro alimentazione richiedono solo pochi watt che non manderanno certo alla rovina gli utenti dell'Enel.

Concludendo invito i dilettanti alle prime armi a cimentarsi nella costruzione di questo trabiccolo specie se sono sprovvisti di molte klire. Saranno in ogni caso soddisfatti se dovranno solo acquistare qualche resistenza e due elettrolitici doppi!!



## Amplificatore mono-stereo Hi-Fi

di Fulvio Chiappetta

Questo amplificatore da me progettato e realizzato è stato sottoposto a numerose prove, e anche in condizioni avverse non ha deluso le aspettative. Ho perciò deciso di presentarlo su « C.D » accompagnando schemi e foto con un testo che potesse dissipare ogni dubbio e incertezza per la sua realizzazione.

Le sue caratteristiche sono:

- potenza di uscita nominale 11 + 11 W;
- potenza di uscita musicale 15 + 15 W:
- potenza di uscita di picco 30 + 30 W;
- risposta:  $25 \div 30.000 \text{ Hz}$ , + o 1,5 dB;
- distorsione alla potenza di uscita nominale inferiore o uguale all'1%;
- -- ingressi: Microfono (1), Pickup magnetico (2), Pickup piezo (3), Sintonizzatore (4), TV (5), Registratore (6);
- -- uscite: ad alta impedenza per cuffia o registratore; a bassa impedenza (4, 8, 16 ohm);
- controlli: Selettore di segnale, Commutatore mono-stereo, Volume, Controllo fisiologico, Toni alti, Toni bassi, Bilanciamento, Filtro alti (per eliminare il fruscio dei vecchi dischi), Filtro bassi (per eliminare il rimbombo causato da giradischi imperfetto), Miscelazione tra i due canali (per compensare una loro eccessiva separazione conseguente a troppa distanza tra gli altoparlanti), Interruttore per disinserire completamente la miscelazione, Interruttore generale, Commutatore per l'inversione dei canali.





L'amplificatore così come è stato costruito presenta la possibilità di miscelare due segnali tra quelli in arrivo, ma può anche essere costruito in versione tradizionale, cioè con riproduzione di un solo segnale per volta. Per quest'ultima versione il costruttore dovrà seguire gli schemi: n, 1 (alimentatore), n. 2 (preamplificatore), n. 3 (amplificatore finale). Per la costruzione invece dello amplificatore in versione con miscelazione, dovranno essere seguiti gli schemi: n. 1 (alimentatore, adottando i valori dei componenti segnati tra parentesi riportati nell'elenco componenti), n. 4 (preamplificatore), n. 3 (amplificatore finale). Da tener presente che nel preamplificatore di cui allo schema n. 4, i potenziometri R58 + R'58 e R59 + R'59 non fungono da controllo di volume ma servono per variare il rapporto di miscelazione; il controllo di volume e quello fisiologico devono essere pertanto aggiunti, come da particolare n. 5 tra il controllo di bilanciamento (R27 + R'27) e la valvola V3.



Salvo diversa indicazione tutte le resistenze sono da 1/4 W - 5%.

N.B. - I valori di R3, R4 e R5, posti entro le parentesi, vanno adottati in caso dell'amplificatore con miscelatore, come già accennato nel testo.

```
Resistenze
       R1
       50
R2
R3
R4
      20
       5,6 (3,9) kΩ 1 W
R5
      22
            (10)
                  kΩ 1 W
R6
     470
           \mathbf{k}\Omega
 R7
      47
            \mathbf{k}\Omega
R8
     220
            k\Omega
R9
      56
            k\Omega
R10 220
            k\Omega
 R11
      33
            \mathbf{k}\Omega
R12
            M\Omega
R13
           MO
            M\Omega
      22
            \mathbf{k}\Omega
R16 330
           kΩ
R17 + R'17 1+1 M\Omega B (potenziometro doppio con
       presa a 150 kΩ circa)
           \mathbf{k}\Omega
      33
       1,5 kΩ
R19
R20
     10
           M\Omega
R21
           MΩ
R22+R'22 1+1 MΩ B (potenziometro doppio)
R23 330
          kΩ
R24+R'24 1+1 M\Omega B (potenziometro doppio)
R25
     15
          kΩ.
R26
       2,5 MΩ B (potenziometro)
R27 + R'27 + 1 + 1 M\Omega A (potenziometro doppio)
       2,2 kΩ 1%
R28
R29
     10
       1,2 MΩ
R30
R31 220
           kΩ 1/2 W 1%
       1,5 MΩ
R32
R33
       2,2 kΩ 1%
R34 120
           kΩ 1/2 W 1%
           kΩ ½ W 1%
kΩ 1%
R35 120
R36 390
R37 390
           kΩ 1%
R38
      1,2 kΩ 1%
R39
       1.2 kΩ 1%
R40 130
           \Omega 3 W (ottenuta da un parallelo di 3 res.
              da 390 Ω 1 watt 1%)
R41 220
R42
       3,9 kΩ 1 W
R43 220
           Ω 1%
R44
     15
           Ω 10 W 10%
R45 470
           \mathbf{k}\Omega
R46
      47
           \mathbf{k}\Omega
R47 220
           kΩ
R48 220
           kΩ
R49 220
           kΩ
R50
           kΩ
R51 220
           kΩ
R52
     33
           kΩ
           kΩ 1/2 W
R53
     27
R54
           \OmegaM
R55
      2.2
           M\Omega
R56
           MΩ
R57 330
           k\Omega
R58+R'58 1+1 M\Omega B (potenziometro doppio) R59+R'59 1+1 M\Omega B (potenziometro doppio)
R60 33
           kO.
R61
       1.5 kΩ
R62
       1,5 kΩ
R63 33
           kO.
R64
     22
           kO
```

R65+R'65 1+1 M $\Omega$  B (potenziometro doppio, presa a 150 k $\Omega$  circa) k $\Omega$  ½ W 1%



Entrambe le versioni possono essere rese monofoniche, se-guendo come schemi uno solo dei due canali rappresentati e, per quanto concerne l'alimentazione, raddoppiando i valori delle resistenze R3, R4 e R5 e dimezzando i valori dei condensatori C1, C3, C4, C5 e C6; per effetto del dimezzamento della potenza assorbita, il trasformatore T1 e l'impedenza Z1 possono avere una potenza metà di quella indicata nell'elenco componenti.



E' ovvio che i controlli specifici degli amplificatori stereofonici (commutatore mono-stereo, bilanciamento, commutatore per la inversione dei canali, controllo e interruttore di miscelazione tra i due canali) vanno eliminati.



**R66** 68



#### Condensatori

Tutti i condensatori, salvo diversa indicazione, hanno 350 - 500 Vn. Tutti i condensatori non elettrolitici, salvo diversa indicazione, hanno tolleranza del 20%.

100 C2 C3 C4 C5 C6 C7 1000 μF 15 Vn μF 100 100 μF 50 μF 50 μF 4,7 nF 1000 Vn C8 4,7 nF 1000 Vn C9 μF 25 C10 47 'nF nF 10% 125 Vn C11 C12 47 nF 10% 125 Vn nF 10% 125 Vn C13 22 nF 100 C15 1,5 nF 5% 125 Vn C16 2,2 nF 5% 125 Vn C17 pF 10% 125 Vn nF 10% 125 Vn 10 C19 470 pF 10% 125 Vn C20 10 nF 10% 125 Vn C21 nF μF 15 Vn C22 100 C23 100 nF C24 pF 5% 125 Vn 330 C25 100 'nF C26 100 nΕ C27 μF 25 Vn 100 C28 μF 32 C29 47 'nE C30 C31 nF 10% 125 Vn 10 47 nF C32 nF 10% 125 Vn 10 C33 47 pF 10% 125 Vn C34 nF 100 C35 100 nF C36 nF 10% 125 Vn 22 **C**37 pF 10% 10 pF 10% C38 10 C39 10 pF 10%

#### Valvole

V1 ECC83 V2 CCC83 V3 EF86 V4 ECC83 V5 EL86 V6 EL86 V7 ECC83 V8 ECC83

#### Varie

T1 trasformatore di alimentazione, preferibilmente blindato, con primario universale e tre secondari: 300 V, 300 mA; 6,3 V con presa mediana, 4 A; 6,3 V, 2 A.

T2 trasformatore di uscita, preferibilmente blindato, con primario con presa centrale da  $8.000\Omega$  e secondario a 4, 8 e 16  $\Omega$ .

Z1 impedenza di filtro da 40  $\Omega$ , 300 mA.

D1 - D4 BY100 D5 - D8 BY114

S1 interruttore bipolare 250 V. 2 A S2+S3+S4+S5 commutatore a 4 vie 6 posizioni

S6+S7 interruttore bipolare

S8+S9 interruttore bipolare

\$10+\$11 Interruttore bipolare S12+S13 interruttore bipolare

S14+S15 deviatore bipolare

S16 Interruttore unipolare S17+S19+S23+S25 commutatore a 4 vie 6 posizioni

S21+S27 interruttore bipolare

S18+S20+S24+S26 commutatore a 4 vie 6 posizioni

S22+S28 interruttore bipolare

S29+S31 interruttore bipolare \$30 + \$32 interruttore bipolare

\$33+\$34 interruttore bipolare



Altra caratteristica saliente del circuito è quella di possedere una resistenza di carico per ciascun canale (R44 e R'44) che viene disinserita solo quando si innestano i jacks degli altoparlanti.

La costruzione non presenta grandi difficoltà: dalle fotografie appare chiara la disposizione dei componenti. Consiglio ai meno esperti di attenersi alla dislocazione dei pezzi da me adottata il più possibile: è bene tener sempre presente che in caso di montaggio disordinato, possono sorgere eventuali inneschi. I fili portanti il segnale a basso livello di una certa lunghezza, quali ad esempio quelli che collegano l'amplificatore vero e proprio ai controll e agli ingressi, vanno schermati. Per ridurre il ronzio, d'altra parte già pressoché inaudibile, bisognerebbe assumere come massa un filo di grosso diametro, collegato al telaio solo in prossimità degli ingressi; questa soluzione è però abbastanza scomoda, quindi per un montaggio più celere si possono unire le connessioni di massa di due o più valvole insieme connettendole al telaio in un sol punto, preferibilmente nei pressi di dove il segnale è più basso e quindi la sensibilità maggiore.

Le resistenze R38, R39, R41, R43, che vanno montate diretta-mente sugli zoccoli delle valvole V5 e V6, e il condensatore C24 hanno lo scopo di eliminare eventuali oscillazioni a frequenza ultrasonica, rilevabili con un voltmetro in alternata derivato ai capi del secondario del trasformatore di uscita T2; qualora a montaggio ultimato si dovesse notare la persistenza di dette oscillazioni, per una totale loro eliminazione, sarà sufficiente aumentare il valore della capacità del condensatore C24.

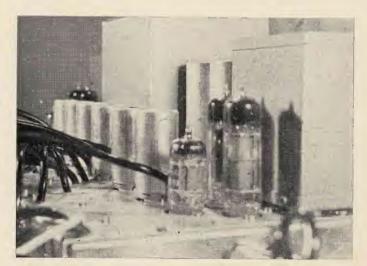

Una delucidazione circa preamplificatore-miscelatore: dallo schema n. 4 risulta la presenza degli interruttori S29+S31 e S30+S32; essi hanno la funzione di lasciar passare o di bloccare il corrispondente segnale, selezionato dal relativo selettore e dosato in intensità sonora dal relativo controllo di livello di miscelazione, agli stadi successivi per l'amplificazione finale.



E ora via con l'ascolto di Bach e Mozart, e... perché no, a tutto volume (attenzione per i vicini) dell'ultima canzone beat di un complesso capellone!

## Bottoni Berardo Via Bovi Campeggi, 3

**i1TGE** 

BOLOGNA tel. 274.882

Trasmettitori e Ricevitori **GELOSO HALLICRAFTERS SWAN** 

> antenne MOSLEY

**CUSH - CRAFT** 



SWAN TRANSCEIVER Potenza 400 W pEp

mod. 400 L. 550.000 mod. 350 L. 480.000

Per informazioni affrancare la risposta - Consegna pronta - Sconti ai radioamatori

# Un amplificatore cascode con FET per la gamma dei dieci metri

dottor Luciano Dondi

Circa un anno fa fu presentato su queste pagine il progetto di un semplice convertitore a transistori per la gamma dei dieci metri (\*). Questo apparecchio in unione a un buch ricevitore aveva dato ottimi risultati. La sua sensibilità tuttavia oltre ad essere legata molto a quella del ricevitore dipendeva dall'amplificazione dello stadio convertitore soltanto e non poteva pertanto essere molto alta e inoltre, a causa di un solo circuito accordato sulla frequenza da ricevere, dava l'inconveniente dell'interferenza dovuta alle emissioni di radiodiffusione presenti nel campo di frequenze usato per la seconda conversione (6÷8 MHz) che « passavano » direttamente nel ricevitore. Abbiamo ritenuto opportuno pertanto migliorare considerevolmente le prestazioni di quel convertitore facendolo precedere da un amplificatore della radio frequenza con il duplice scopo di eliminare le stazioni di radiodiffusione e di aumentare considerevolmente la sensibilità. L'amplificatore RF serve infatti a compensare le enormi perdite di potenza che si verificano nella propagazione dell'energia elettromagnetica tra il trasmettitore e il ricevitore. Si tratta in questo caso di una amplificazione di tensione che ha lo scopo di aumentare la tensione a radio frequenza indotta nel circuito di antenna sino al valore necessario.

In un amplificatore RF vi sono importanti requisiti in parte contrastanti tra loro; essi sono: sensibilità, selettività, economicità. Inoltre condizione indispensabile per il suo buon funzionamento è la stabilità ossia l'assenza della tendenza a generare esso stesso oscillazioni proprie. Parlando di semiconduttori un altro problema sorge nella progettazione: quello della modulazione incrociata o transmodulazione (cross-modulation). Questo fenomeno si osserva specialmente in vicinanza di un trasmettitore dove si hanno forti valori del campo elettromagnetico. Poiché non a tutti è ben noto questo noioso effetto vale la pena di spendere alcune righe per chiarirne le cause e gli effetti. La modulazione incrociata si ha quando nel circuito di ingresso vengono immessi contemporaneamente due segnali: uno debole, anche non modulato (ad esempio una stazione lontana), sul quale è sintonizzato il circuito di uscita dell'amplificatore, e un altro di frequenza diversa da quella di accordo e modulato, ad es. una stazione locale potente. Se il semiconduttore lavora in un tratto curvo della propria caratteristica (e questo avviene per i normali transistori) e non parabolico, si produce una me-scolanza dei due segnali. In pratica quando il circuito di ingresso è raggiunto da un segnale forte modulato di ampiezza il ritmo acustico con il quale è modulato provoca una variazione del punto di lavoro con un ritmo ad esso uguale. Allora se la curva di trasferimento del transistor non è parabolica il segnale su cul si è sintonizzati subirà un'amplificazione proporzionale alla potenza media, perciò variabile con ritmo acustico e nonostante il segnale non sia modulato esso riceverà la modulazione del segnale più forte e quindi si sentirà contemporaneamente la modulazione della stazione locale.

Per ovviare soprattutto a questo notevole inconveniente si è ricorsi all'uso di transistori a effetto di campo (FET). Questo tipo di transistori ha infatti una caratteristica di trasferimento che segue una legge quadratica e quindi minimizza considerevolmente la modulazione incrociata. Un altro motivo della scelta dei FET per questo amplificatore RF è l'alta figura di merito in

Con un certo ritardo, purtroppo, pubblichiamo questa errata-corrige all'articolo « Applicazioni dei transistori ad effetto di campo (TEC) » (pagg. 277-279 - CD n. 4-1967):

L'espressione del guadagno in tensione Av indicata in fig. 3 pag. 279 eq. 4) ed in pag. 280 eq. 4) è da intendersi come segue:

4) 
$$Av = \frac{g_{fs} \cdot R_L}{1 + y_{os} \cdot R_L}$$

Un amplificatore cascode con FET per la gamma dei dieci metri

#### CIRCUITIERE « ERRATA CORRIGE »

Nel numero 5 (maggio 1967) di CD-CO il commento che accompagna la equazione (4) è sbagliato perchè si riferisce a una diversa formula che non appare nel testo.

mula che non appare nel testo.
Il significato della (4) è quello del grado di
dipendenza della corrente di polarizzazione dalla corrente inversa; cioè, perché la corrente
di polarizzazione dipenda poco dalla corrente,
è necessario che il valore dato dalla (4) non
sia troppo alto.

RF fornita da questi semiconduttori dovuta all'alto rapporto ammettenza di trasferimento diretta/capacità di ingresso. Il FET usato è il 2N3819 della TEXAS INST., a canale N, al silicio, attualmente il più economico sul postro mercato.

Nonostante l'uso dei FET il problema della intermodulazione non è interamente risolto, infatti se in un circuito RF o in un convertitore non si genera intermodulazione essi amplificando il già forte segnale peggiorano la situazione per il ricevitore che segue. Unica soluzione in questo caso è di fare seguire al-

l'amplificatore RF un circuito estremamente selettivo quale ad esempio una linea risonante ad altissimo Q.

Può anche essere utile inserire tra converter e ricevitore un attenuatore che riduca il guadagno di quel tanto che era stato precedentemente amplificato. Ognuno adotterà gli accorgimenti che riterrà più opportuni; da parte nostra è intendimento proporre un circuito dello stesso grado di semplicità del convertitore precedentemente presentato ritenendo del tutto soddisfacenti i miglioramenti ottenuti riguardo alla modulazione incrociata.

Il problema del rapporto segnale-disturbo, che a frequenze più elevate (100 MHz e oltre) è insito nei componenti del circuito essendo provocato dal rumore di antenna, da quello del circuito di ingresso, dal rumore degli elementi amplificatori ecc., alle frequenze più basse quali quelle per cui è previsto il nostro ricevitore non ha grande importanza in quanto è mascherato dall'alto rumore esterno raccolto dall'antenna. Si tratta del rumore atmosferico, generato dall'elettricità statica, dal rumore cosmico che proviene dagli spazi lontani e dalle altre più svariate specie di disturbi generati dall'uomo (automobili, motori elettrici ecc.).

Tenendo conto di tutte le considerazioni fin qui fatte si è giunti alla determinazione di scegliere una particolare forma di circuito denominata cascode che soddisfa a buona parte delle esigenze più sentite. Studi teorici e prove pratiche indicano che la combinazione di un transistor ad emettitore (source) comune, eventualmente neutralizzato, con un altro transistor con base (gate) a massa dà un ottimo rendimento. Si è visto infatti che un simile insieme produce un'alta amplificazione paragonabile a quella di un pentodo unita ad un ottima stabilità e a un rumore simile a quello dei migliori triodi.

Le tensioni che risultano sullo schema sono state rilevate con voltmetro elettronico e con tensione di alimentazione di 9 V.



In particolare il secondo transistor essendo un griglia a massa non necessita di essere neutralizzato, il che semplifica notevolmente le cose e rende il circuito praticamente stabile anche al massimo dell'amplificazione. La neutralizzazione dello stadio di ingresso può anche essere omessa; alle frequenze fino a 30 MHz non è indispensabile in quanto essa serve essenzialmente a migliorare la figura di rumore del cascode ma poiché questo capta già una grande quantità di rumore dall'esterno attraverso l'antenna si è pensato di eliminare questo particolare del circuito a tutto vantaggio della semplicità e della messa a punto. Fatte queste premesse passiamo a esporre il circuito, così come è stato realizzato, e il suo funzionamento. Il segnale perviene tramite l'induttanza L2 al circuito accordato L1/C1 che verrà sintonizzato al centro della gamma che si desidera ricevere; per inciso diremo che con i valori di induttanza e capacità predisposti l'amplificatore è in grado di funzionare in una gamma compresa tra 24 e 65 MHz.

L'induttanza L1 è collegata direttamente al gate del FET grazie all'alta impedenza di ingresso di questi semiconduttori (nei FET la giunzione gate-source è infatti inversamente polarizzata). Non essendovi alcun circuito accordato sull'uscita del primo transistor questo stadio guadagna meno di uno in tensione. Esso è « caricato » dalla bassa impedenza di ingresso del transistor che segue e questo è un primo motivo della stabilità di tutto l'insieme; un altro gli proviene dal fatto che l'altro transistor ha il gate a massa (con bassa impedenza tra source e gate) e corrisponde al noto circuito « griglia a massa » dei tubi elettronici tanto usato sia nelle apparecchiature civili che professionali. All'uscita del secondo transistor si trova il circuito accordato L3-C2 che raccoglie il segnale amplificato e lo trasferisce mediante le spire di L4 all'ingresso del convertitore.

I condensatori ceramici C3, C4, C5 servono a by-passare la RF, cioè a portare le correnti a radiofrequenoza a massa in alcuni punti del circuito mentre permettono lo scorrere della corrente

continua che alimenta i transistori.

Attraverso i condensatori trimmer C1 e C2 è possibile eseguire la sintonia dall'esterno. Quanto sopra esposto vale per il funzionamento del circuito rispetto alle correnti RF; per la corrente continua i due transistori risultano collegati in serie tra loro. L'alimentazione di TR1 avviene infatti attraverso TR2. La polarizzazione del gate del primo è ottenuta mediante la resistenza sul source R1 e quella del secondo mediante il partitore R2-R3. Essa è stata calcolata in modo che il consumo dei due transistori sia pressoché uguale, infatti sul drain di TR1 abbiamo la metà della tensione di alimentazione. Quest'ultima non è critica e non influisce sulla stabilità e sul grado di amplificazione almeno in modo palese. Sono state provate tensioni variabili da 9 a 15 volt senza notare cambiamenti. Il consumo è bassissimo e si aggira intorno a 1,2 mA.

Alcune note sulla realizzazione pratica. Il circuito è montato sulla solita basetta di plastica per circuiti sperimentali. Le sue dimensioni sono 5 x 7 cm. Dall'esame dello schema pratico si potrà notare l'estrema semplicità del complesso. I collegamenti sono cortissimi: il gate di TR1 è saldato direttamente sul terminale del supporto dell'induttanza L1; il condensatore C3 dal source dello stesso transistor va al terminale della bobina che è connesso a massa. Allo stesso modo tutti i componenti che debbono essere collegati alla massa sono saldati alla base di un lamierino di ottone posto verticalmente alla basetta e avente funzione di schermo. Esso divide infatti il circuito in due parti: a sinistra lo stadio di ingresso con TR1 e L1-C1 e a destra TR2 con il circuito di uscita L3-C2 e gli elementi relativi alle rispettive polarizzazioni. Lo schermo a sua volta è connesso all'involucro esterno (una scatoletta di lamiera di alluminio 10 x 10 di dimensioni leggermente più ampie e adatta a contenere il tutto) mediante una paglietta metallica, da un lato saldata allo schermo stesso e dall'altra in contatto con la scatola esterna mediante una vite passante e relativo dadino che hanno anche la funzione di bloccare la piastrina portacircuito sul fondo della scatoletta stessa. Quest'ultima date le dimensioni dei supporti delle induttanze e dello schermo ha un'altezza di 3,5 cm.

Ai lati opposti della scatola sono sistemate le due prese coassiali. Nel prototipo e anche nel precedente convertitore già descritto, sono state usate le VEAM, molto raccomandabili, ma qualsiasi altro tipo può essere usato. Mediante due spine coassiali e uno spezzone di cavetto schermato si è effettuato il collegamento tra cascode e convertitore e sempre con lo stesso sistema dal convertitore al ricevitore. Poco o nulla da dire sulla messa a punto: se tutte le connessioni sono corrette e, a meno che i due transistori non siano estremamente diversi nelle loro caratteristiche, il circuito dovrebbe essere in grado di funzionare immediatamente. Se per caso la tensione sul drain di TR1 non risultasse essere prossima alla metà di quella di alimentazione si potranno sistemare facilmente le cose connettendo al posto di R3 un potenziometro da 5M $\Omega$  e ruotandolo, partendo dal massimo valore ohmico, fino a trovare il punto in cui la tensione non si aggirerà sul valore indicato nello schema. Fatto questo controllo si attaccherà all'ingresso, in

Un amplificatore cascode con FET per la gamma dei dieci metri

Elenco dei componenti

Condensatori

C1,C2 trimmers concentrici ad aria Philips,  $3\div30$  pF C3,C4,C5 10 nF ceramici a dischetto per bassa tensione

C6 1 nF ceramico passante

Resistenze (Morganite 1/10 W)

R1 1,5 kΩ R2 1 MΩ R3 3,3 MΩ R4 330 Ω

#### Induttanze

L1 12 spire, filo rame smaltato 0,65 mm, su supporto Ø 8 mm, spire leggermente spaziate
L2 3 spire, filo rame ricoperto plastica, avvolte tra quelle di L1, lato di massa
L3 come L1
L4 come L2

#### Transistori

TR1, TR2 2N3819 Texas Inst., Via Colautti 1, Milano

#### Vari

J1,J2 Prese coassiali VEAM, UG 447/U Supporti per induttanze (GBC cat. O/682 o altre) Nuclei di ferro per supporti delle induttanze Piastra per circuiti sperimentali (GBC cat. O/179)



Un amphificature cascode con FET per la gamma dei dieci metri

mancanza di una antenna esterna, uno spezzone di filo lungo circa due metri e mezzo e dopo avere inserito la tensione di alimentazione a tutte le apparecchiature si cercherà di captare una stazione qualsiasi, Indi si ruoteranno i trimmer C1 e C2 per ottenere la massima uscita. Si noterà che specialmente C1 ha un rimarchevole effetto e un punto di sintonia ben definito. E' ovvio che la taratura iniziale può essere fatta anche con un oscillatore modulato, un marker a quarzo ecc. Per le normali condizioni di lavoro ci si sintonizzerà al centro della gamma da ricevere, tuttavia poiché il segnale in arrivo, specie con una antenna interna, può essere molto debole sono stati praticati due fori sul coperchio della scatola che permettono il movimento dei due trimmers mediante l'apposita chiavetta di plastica. Misure di guadagno non sono state eseguite per mancanza di una adeguata strumentazione; tuttavia l'incremento è tale da essere chiaramente manifesto. In assenza del cascode e con il solo convertitore collegato al ricevitore, che funziona da frequenza intermedia, sono udibili, con una antenna interna, solo una o due stazioni di radioamatori, evidentemente le più forti; con il cascode inserito tra la stessa antenna e il converter la gamma si affolla di decine di stazioni delle più svariate sigle alcune delle quali mandano l'S-meter a fondo scala. Quello che soprattutto è rimarchevole è che questo amplificatore immetta. nonostante l'evidente guadagno, una quantità trascurabilissima di rumore. Con questi risultati alla mano consiglio pertanto a tutti gli appassionati della gamma dei dieci metri questo interessante circuito.

#### Un nuovo amplificatore d'antenna per il vostro TV

Alla Fiera di Milano la **PRESTEL** oltre alla sua già affermata produzione di misuratori di intensità di campo e di amplificatori d'antenna, ha presentato un nuovo amplificatore a transistori autoalimentato, modello **TRA**, realizzato in un unico contenitore in polistirolo antiurto da applicare direttamente al televisore.

Questo amplificatore migliora la ricezione eliminando l'effetto neve, aumentando il sonoro, stabilizzando l'immagine e migliorando il contrasto.

Viene costruito in 4 tipi diversi per le 4 bande: I - II - III e IV. Ogni tipo è sintonizzabile su un canale della propria banda a mezzo dell'apposita vite di regolazione (sintonia).

Le sue caratteristiche sono le sequenti:

|                            | VHF I<br>VHF II<br>VHF III | UHF IV             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Guadagno                   | 16 dB<br>(6 volte)         | 14 dB<br>(5 volte) |  |  |
| Fattore di rumore          | 2÷4 kto                    | 3÷5 kto            |  |  |
| Segnale massimo di entrata | 25 mV                      | 25 mV              |  |  |
| Tensione massima uscita    | 140 mV                     | 140 mV             |  |  |
| Impedenza entrata uscita   | $300 \div 75 \Omega$       | 300÷75 Ω           |  |  |
| Banda passante             | 8 MHz                      | 8 MHz              |  |  |
| Alimentazione              | 220 V; 1 W                 | 220 V; 1 W         |  |  |
|                            |                            |                    |  |  |

La sua alta resa unitamente alla facile applicazione e al suo prezzo ridotto lo rendono particolarmente interessante.

## Consulenza

★ Preghiamo tutti coloro che indirizzano consulenza alla nostra Redazione di voler cortesemente scrivere a macchina (quando possibile) e comunque in forma chiara e succinta.

Inoltre si specifica che non deve essere inoltrata alcuna somma di denaro per la consulenza; le eventuali spese da affrontare vengono preventivamente comunicate al Lettore e quindi concordate.

#### Geom, Roberto Colombino

Via Asquasciati 40 - Tel. 71.915 Sanremo

Sarei molto interessato alla modifica di un TV per la ricezione del II canale francese. L'immagine è ricevuta bene e con la sola inversione del diodo si ha una buona visione; ora mi interesserebbe sapere le eventuali modifiche e come realizzare la rivelazione audio in A.M.; ho letto le note di Gerd Koch a pagina 477 del n. 8/65 e non so se si potrebbe realizzare un rivelatore dallo schema del presente articolo. Desidererei se gentilmente poteste fornirmi tutti i ragguagli del caso e inviarmi qualche schemino dove poter attingere per la definitiva realizzazione.

In attesa Vi saluto distintamente.



Risponde Gerd Koch:

La definizione che Lei ha dato al mio articolo è esatta, infatti si tratta di note aventi più un carattere indicativo che costruttivo per quanto rigual da le modifiche ai TV.

In attesa di potermi dilungare nuovamente sull'argomento onde soddisfare maggiormente i lettori, Le fornisco qualche schema adatto allo scopo. Il primo circuito funziona sul sistema

« split-sound » che altro non è che l'amplificazione separata dei due canali audio e video; il circuito preleva il segnale tra l'uscita del tuner e l'entrata dell'amplificatore - video, impiega due EF80 (sostituibili con due EF184 qualora l'amplificazione si dimostrasse insufficiente), i circuiti accordati andranno realizzati e tarati per una f di 11,15 MHz/2 = 5,575 MHz inferiore al valore della FI centrale; tali valori sono illustrati nel grafico allegato.

Lo schema di uno dei suggerimenti contenuti nel mio articolo si realizza semplicemente inserendo in serie alla placca dell'amplificatore-video, una media frequenza tarata su 11,15 MHz (FI a 10,7 MHz modificata se necessario) e si rivela il segnale mediante il circuito posto sul secondario; in questo caso necessita allargare il canalevideo ritarandolo secondo i limiti presenti nel grafico.

non sono stati provati e che

io mi trovo ora (per posizione geografica) nell'impossibilità di farlo, gradirei perciò se tramite la Redazione mi facesse sapere l'esito dei medesimi. Chiudo comunicandole che sono in attesa di schemi, indicazioni circa i trasmettitori ecc. Cordiali saluti.

Gerd Koch

**Sig. Enzo Pellegrini** Via Remigio Farnetti 1 Frascati

Gent.mo Ing. Arias,

sono un appassionato lettore e abbonato di CD CQ e sul n. 11 1966, pag. 740, ho letto e trovato dilettevole costruire l'amplificatore dell'Ing. Vito Rogianti per servirmente come stetoscopio in unione a un microfono piezo elettrico e ad una cuffia a bassa imped.  $(300\Omega)$ . L'amplificatore funziona ma non è adatto allo scopo in quanto l'amplificazione è bassissima (l'assorbimento è di circa un milliampère. pochino, vero?).

Le sarei molto grato se volesse passare la presente all'Ing. Vito Rogianti con preghiera all'Ing. Rogianti di volere essere così gentile di fornirmi i lumi del perché così limitatissima amplificazione e se circa l'uso dello stesso, come stetescopio, in unione al microfono e cuffia, sia necessario o meno apportare modifiche.

Grato fin d'ora per quanto potrà fare la prego gradire distin-

ti ossegui.

Egregio signor Pellegrini, ho controllato lo schema dell'amplificatore, da Lei reali\(\frac{1}{2}\) zato, sulla rivista e ho visto che vi era un errore: le due resistenze di polarizzazione del secondo stadio vanno invertite tra loro. Se ci\(\frac{1}{2}\) non si fa l'amplificatore probabilmente satura e si verifica il fenomeno da Lei riscontrato, cio\(\frac{1}{2}\) che l'amplificatore amplifica assai poco o addirittura attenua.

La tensione sul collettore dello stadio finale deve aggirarsi sugli 8 V se la batteria è da 15 V. La cuffia da usare nello stetoscopio è bene che sia ad alta impedenza e meglio se piezoelettrica, si può provare anche con una cuffia da  $300\Omega$  col rischio però di avere qualche distorsione se il segnale è forte. Cordiali saluti Vito Rogianti

#### Riceviamo e pubblichiamo:

Ho il dovere di informarVi, a proposito dell'articolo « Interessante simulatore di un interessante semiconduttore » che ulteriori prove mi hanno dimostrato come risultati migliori (validi anche per quelle coppie che eventualmente non dessero il risultato sperato) si ottengono con lo schema che schizzo di sotto:



che comporta l'aggiunta di due resistori.

Grato se vorrete farlo presente dalle pagine della rivista, Vi saluto cordialmente.

Giuseppe Aldo Prizzi

#### Il sig. Antonio Collia Seborga (IM)

scrive all'ing. Vito Rogianti questa lettera:

Caro Ingegnere,

ho letto la Sua rubrica « Il circuitiere » e già dentro di me pensavo: « finalmente qualcuno si è deciso a spiegare i transistori, ma cominciando da principio », invece sono rimasto deluso tra la sigla NPN, i simboli I<sub>CBO</sub>, I<sub>EBO</sub>, V<sub>CE</sub> ecc. ecc. non ho capito niente!

El inutile leggere un articolo come il Suo se avendo un transistor in mano, non si sa qual'è il Collettore, la Base e l'Emittore. Allora perché non fa un corso di transistori per principianti? Presupponendo naturalmente una discreta conoscenza Radio e Tubi?

E per corso per principianti, intendo veramente principianti. Tanto per cominciare come si individuano i piedini del transistor, quanti sono i piedini (3-4 ecc.), la differenza NPN e PNP, cosa sono il Collettore, la Base e l'Emittore. Dove entra la corrente da amplificare e da dove esce, analogie con le valvole, (griglia, catodo, placca). Misurazioni facili, visive, per rendersi conto dell'andamento delle tensioni e correnti, piccoli esperimenti a uno, due, tre transistori ecc. ecc.

Spero che avrà capito cosa vor-

rei.

Naturalmente potrà riservare una sola pagina ai principianti e il resto per i più esperti, ma non è giusto trascurarci così. Andando di questo passo i tubisti arretrati, non entreranno mai a far parte della schiera degli amatori dei transistori. La prego scusare il disturbo e gradisca cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Risponde l'Ing. Rogianti:

Caro Signor Collia,

La ringrazio per la Sua lettera e sono spiacente che il « Circuitiere » non l'abbia soddisfatta appieno.

Come Lei comprenderà ho dovuto trovare un compromesso tra la semplicità dell'esposizione, la necessità di non dire cose troppo banali e soprattutto le

esigenze dello spazio. Mi permetta comunque una osservazione: ho cercato di evitare di tirare in ballo troppe cose strane, tra l'altro non ho parlato affatto della fisica del transistore che è pure essenziale, ma non ho potuto evitare di menzionare i simboli Ісво, V<sub>CE</sub> ecc. per la buona ragione che sono usati dovunque e che è bene conoscerli. Però ogni volta si è cercato di definire la grandezza da essi rappresentata nel modo più semplice e naturale, come potrà convincersi l'articolo (CD-CQ rileggendo n 3 pag. 185).

Cosa sia un NPN poi è detto nel modo più semplice: non si è tirato in ballo il semiconduttore, nè le sue giunzioni, ma si è detto che è precisamente quella cosa a tre terminali (ovvero fili di connessione) in cui le correnti entrano ed escono nel modo indicato in figura, mentre un PNP è esattamente il contrario.

E questo è precisamente quello che è necessario sapere! Cosa è il collettore? è quel terminale da cui esce (o entra se NPN) la corrente che percorre il carico e che è h<sub>FE</sub> volte quella che esce (o entra se NPN) dalla base.

E anche questo si vede subito dalla figura in questione.

Quanto comunque alla possibilità di fare un discorso ancora più semplificato per i futuri extubisti ciò dipende dal giudizio della Direzione di CD-CQ che deve tener conto soprattutto delle esigenze della maggioranza dei Lettori. Ringraziandola per avermi permesso di chiarire questi punti Le invio i più cordiali saluti.

Vito Rogianti

sig. Augusto Cavanna via Pammatone 7/30 - Genova

Ill.mo Sig. Volpe,

mi accingo a realizzare in versione « Stereo » il Proteus che Ella ha pubblicato sul n. 10/1966 di CD.

Sono però imbarazzato in alcuni punti che mi permetto di sottoporLe in stile telegrafico per avere da Lei un gentile chiarimento:

#### Preamplificatore STEREO

a) vorrei utilizzare il commutatore a tasti da Lei ipotizzato (fig. 2) di cui vorrei sapere il tipo e marca.

b) omettendo l'uscita a media impedenza (parte tratteggiata) come devo inserire il potenziometro per il « Balance » che vorrei installare sul telaio preamplificatore prelevando il segnale da U1?

#### Amplificatore STEREO

a) non capisco la differenza

nella definizione dell'alta tensione che Lei definisce in due punti diversi + AT f oppure + AT p.

b) il potenziometro di livello R1 a quanto ho capito va regolato una volta per sempre quale taratura. Si tratta allora di un potenziometro semifisso?

#### Alimentatore

a) essendo evidente che dovendo alimentare il preamplificatore STEREO e l'amplificatore STEREO (doppio push-pull di EL 84) ritiene che sia sufficiente il trasformatore da 150 mA?
b) mi può dare l'esatta nomenclatura delle impedenze Z1 e Z2? (v. tab. 2 - fig. 12 - STEREO).

#### Filtro di frequenze

Desidererei le caratteristiche di un filtro a due vie per due altoparlanti da 5,6  $\Omega$  di impedenza. Filtro a Resistenza Induttanza.

Ringraziando anticipatamente La prego gradire i miel migliori saluti.

Risponde il signor Volpe:

Gent.mo signor Cavanna,

la ringrazio anzitutto per lo stile telegrafico da lei adoperato, e passo subito a rispondere alle sue domande.

Preamplificatore Stereo:

a) pulsantiera 3 tasti 6 terne G.B.C. O/533.

b) veda numero 12-1966 di Costruire Diverte pag. 810.

Amplificatore stereo:

a) Il punto ATp va all'alimentatore, il punto ATf va al preamplificatore la cui presa di alta tensione è contrassegnata con ATf.

b) naturalmente potrà adoperare dei potenziometri semifissi per R1, io però ho preferito ado perare dei potenziometri normali che spesso adopero per regolare il bilanciamento, invece di adoperare il comando previsto sul preamplificatore.

#### Alimentatore:

- a) 150 mA sono sufficienti (veda tabella 2)
- b) la nomenclatura di Z1-Z2 è indicata nella succitata tabella, per sua comodità gliela riporto di nuovo: Z1-Z2-G.B.C. H/2 oppure H/12.

#### Filtro frequenze:

Potrà trovare tutti i dati che le interessano nell'articoloro firmato da NASCIMBEN - Circuiti « cross-over » per altoparlanti - apparso sul numero 12-1964 di CD pag. 599.

Sul numero 2-1967 di CD, nella rubrica CONSULENZA pag. 116 potrà trovare altri chiarimenti relativi al « PROTEUS », che penso potranno esserle utili. Augurandole buon lavoro, le porgo i miei più cordiali saluti

Giuseppe Volpe

#### i1PMM - SALVATORE NICOLOSI

VIA CERVIGNANO, 4 - GENOVA

TR1 Transceiver 144 - Rx 2 conversioni. Uscita RF 0,5 W - Strumenti e controllo. Altamente professionali L. 60.000

TR1/A Transceiver 144 - Rx 2 conversioni. Uscita RF 1,8 W - Strumenti e controllo. Altamente professionali L. 80.000

TR2 Transceiver 144 - Rx 1 conversione - Tx 0,4 W - RF Alta qualità - Ingombro 6 x 24 x 18 L. 50.000

RADIOMICROFONO FM - Alta qualità, sensibilissimo

cad. L. 9.000



Per informazioni affrancare la risposta.

Pagamento a mezzo Assegni circolari o vaglia postali da convenire.

TR1/A

A richiesta si eseguono costruzioni elettroniche.



TDO



## sperimentare o

selezione di circuiti da montare, modificare, perfezionare

a cura dell'ing. Marcello Arias

disegni di Giorgio Terenzi

« Sperimentare » è una rubrica aperta al Lettori, in cui si discutono e si propongono schemi e progetti di qualunque tipo, purché attinenti l'elettronica, per le più diverse applicazioni.

Le lettere con le descrizioni relative agli elaborati, derivati da progetti ispirati da pubblicazioni italiane o straniere, ovvero del tutto originali, vanno inviate direttamente al curatore della rubrica in Bologna, via Tagliacozzi 5.

Ogni mese un progetto o schema viene dichiarato « vincitore »; l'Autore riceverà direttamente dall'ing. Arias un piccolo « premio » di natura elettronica.



Potrete sistemare il vostro « mignon » in un mobiletto per radioline a transistor.

Questa volta c'è un'invasione di valvolai; « brisa par criticher », io vi schiaffo senza indugi uno schemino a transistori molto carino e ottimamente funzionante: un, due, tre l'è bel e què:



Ricevitorino reflex per O.M. « mignon » (Arias)

Credo che tutto si spieghi da solo, sullo schema, vero sperimentatori?

A questo punto dò la parola al primo valvolaio: Rolando Menichetti, Vitolini (FI):

Egregio Ing. Arias,

sono uno studente di Il Liceo Scientifico, accanito lettore di CD CQ e dopo molte indecisioni le invio lo schema di un piccolo RX a reazione per la gamma 6-9 MHz che mi ha dato molte soddisfazioni. Tengo a precisare che tale ricevitore non l'ho progettato io, esso deriva da un ricevitore apparso qualche anno fa su di una rivista, io ho solo sperimentato le due bobine, ho aggiunto il compensatore d'antenna, il variabilino da 15 pF e il gruppo di compensatori intorno al variabile principale per diminuirne la capacità, e quindi chi lo possiede può usare tranquillamente un variabile da 50 - 100 pF, ho voluto aggiungere anche il filtro antidisturbi che si è rivelato molto utile. Il RX impiega una sola valvola ECL86 con la sezione pentodo usata come tetrodo cioè con una griglia (piedino 3) non utilizzata. Il filtro e il variabile da 15 pF che serve per la sintonia fine possono anche non essere usati. Nell'alimentatore che ho costruito separatamente ho usato il diodo OA210 perché lo avevo già, però si può usare un qualsiasi diodo 220 V 40 mA dato che la corrente assorbita dalla valvola è di soli 20 mA. Questo ricevitore pur facendo uso di una sola valvola offre una discreta sensibilità grazie all'impiego della reazione. Con esso ho ascoltato non bene, ma benissimo emissioni in CW sui 40 m che purtroppo comprendo pochissimo. Per la taratura della scala e per stabilire la minima e la massima frequenza ricevibile,

ho fatto uso di un oscillatore modulato, ma chi non ne è in possesso può far riferimento alle emittenti che agli estremi della gamma, all'inizio e alla fine di ogni trasmissione, indicano la frequenza in kc/s; questa operazione è semplificata dal fatto

#### Sperimentare



#### Ricevitore monovalvolare (Menichetti)



L1 18 spire Ø0,8 su Ø 16 mm L2 4 spire Ø 0,8 sul medesimo supporto di L1 Resistenze da 0,5 W salvo diversa specifica

che su questa gamma sono presenti alcune emittenti potentissime che spesso trasmettono in italiano. Io durante l'ascolto faccio uso di un'antenna a presa calcolata per i 40 metri, posta abbastanza in alto (5 metri) e di una buona presa di terra (tubatura dell'acqua, del gas o del termosifone). Scusandomi per il disturbo e per la lunga lettera, e sperando ospitalità nella sua rubrica colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

V'è piaciuta la nonnetta con la valvoletta? Dico...: capita l'allusione, sor Menichetti? Comunque bravo, e sotto con **Emilio Tosatti**, via Ravarino-Carpi 191, Sorbara (MO):

#### Egregio Ing. Arias,

vorrei sottoporre alla sua attenzione uno schemino apparso su una vecchia Rivista e che io ho modificato.



Facciamo contenti i transistoristi:

ecco 'n disegnetto da' nonnetta che se trastulla ca' varvoletta!



Ricevitore « vecchia Rivista » (Tosatti)

C1 330 pF ceramico
C2 2000 pF a carta (critico)
C3 47 pF ceramico
L 70 spire di filo di rame smaltato Ø 0,5 mm avvolte su uno spezzone di ferrite lungo 7 cm

Si tratta di un ricevitore a onde medie in super reazione che con uno spezzone di filo qualsiasi lungo una decina di metri offre un'ottima resa in altoparlante. Al posto del variabile (per motivi di economia) ho preferito metterne uno fisso variando la riluttanza della bobina.



Alimentatore (Tosatti)

T autotrasformatore con secondario a 6,3 V R1 150  $\Omega$  1 W RS raddrizzatore al selenio 250 V 100 mA S interruttore C1 40+40  $\mu F$  250 volt

10kn

#### Microtx (Müller)

 L 8 spire Ø 1,5 su Ø 13 mm; presa per l'antenna a 2 spire dal lato caldo (28 MHz)
 J 45 spire Ø 0,2 su una resistenza ½ W 6 MΩ
 T trasformatore d'uscita con secondario unito ad un amplificatore.

I componenti che determinano il corretto funzionamento del ricevitore sono una buona antenna, il condensatore C2 e la resistenza di filtro. Per ottenere il massimo rendimento si posso-

no variare appunto C2 e R. Ripeto che la resa in altoparlante (almeno il prototipo è così) è sorprendente; behl non proprio come un pentavalvolare ma comunque discreta per ambienti dove non ci sia molto chiasso. L'avvolgimento di L va fatto su un tubo di cartone con un nucleo di ferrite Ø 8 mm lungo appunto 7 cm in modo da lasciar libero il nucleo di scorrere, infatti la sintonia si la spostando il nucleo.

Eccolo, eccolo: come chi?



il radiomicrofonista di turno, no?

Si chiama Sergio Müller (via Amedei 6, Milano) e così si esprime:

Egr. Sig. Ing. Arias

anch'io desidererei un piccolissimo posticino nella rubrica da Lei curata, con una mia realizzazione. Partendo da uno schema desunto da una rivista l'ho realizzato,

migliorato e ora lo presento a Lei.

Le dimensioni fisiche dell'apparato sono veramente ridotte. Esse sono 34 x 13 x 9 mm e il costo del suddetto è di L. 300 (trecento).

Sembrerà impossibile ma è così. Usa due transistori 2N708 in parallelo che sono stati acquistati insieme ai due relativi supporti portanti anche 5 diodi e 3 resistenze ciascuno alla fiera di Sinigaglia a Milano per L. 100 cad. Resistenze e condensatori fanno le rimanenti 100 lire.

Ecco lo schema con tanti saluti e con la certezza della Sua gentile attenzione.

P.S. allego la foto per la documentazione. Portata dell'apparato con un'antenna a stilo di 1 m e un ricevitore a superreazione di buona sensibilità: 0,5-1 km a seconda delle condizioni.

Mi spiace, signor Müller ma la foto da Lei mandata, in cui si doveva vedere il suo montaggio, era talmente piccola da non essere riproducibile in maniera comprensibile.

Passo ora a premiare Raffaele Mancini, corso Volturno 50, Colli al Volturno (CB). Il detto Mancini è un birbante (non si imbrogliano i genitori), ma il suo progetto è ingegnoso, anche se in effetti ha forse scarsa applicabilità per usi correnti; può però essere divertente come «ripetitore di fischio» sperimentale o per far diventar matto un cane da caccia... Premio dunque l'ingegno di Raffaele mentre biasimo gli scopi cui lo ha indirizzato: mi attendo da lui nuove applicazioni, ma « pacifiche », questa volta!

Gentile Ing. Arias,

sono un ragazzo di 20 anni che da diversi anni nutre la passione per l'elettronica in generale. In questi anni ho realizzato dapprima progetti più o meno rielaborati da Riviste e poi progetti che erano del tutto ori-

ginali. Fra questi progetti, ve ne è uno che vorrei sottoporre alla Sua attenzione, anche se a ben pochi lettori interesserà (se

sarà così gentile da farlo pubblicare).

Ho realizzato questo mio progetto perché ero spinto da una estrema necessità di non essere controllato dai miei vecchi ge-

Il progetto serviva (ora non più, perché i miei genitori, dopo circa un mese se ne accorsero) a sostituire me stesso.



Siccome dormo al piano superiore, la sera, dicendo che andavo a letto, me ne uscivo per una porta secondaria e andavo a zonzo per il Paese, fino a tarda sera. Ma i miei, scoperto ciò, avevano preso l'abitudine che, prima di andarsi a coricare chiamavano al di sotto della scala che portava alla mia camera e io rispondevo con un fischio (dalle nostre parti è molto in voga l'uso del fischio).

Così io ero costretto a rimanere in camera per rispondere all'« appello », e non potevo più uscire di soppiatto.

Così, con non poca fatica, realizzai dapprima lo schema, poi feci il montaggio del progetto che sottopongo alla Sua atten-

Esso consiste principalmente di due amplificatori, di cui uno serve per «raccogliere» il suono della chiamata; il secondo amplificatore è collegato in modo da avere l'effetto Larsen (la risposta, cioè il fischio). Vi è ancora una particolarità: la risposta si avrebbe solo nel mentre avvenisse la chiamata se non ci fosse il gruppo D1-4, C6, R9, V2, collegando cioè direttamente il relé (con opportuni accorgimenti) al posto del T2. Ed ecco sommariamente il funzionamento dell'apparato:

La chiamata raccolta da Ap1 (installato in prossimità dove si chiama) viene inviata al primo transistore (ho usato quest'ultimo per un migliore adattamento con l'impedenza del trasformatore T1) e di conseguenza all'amplificatore. All'uscita (secondario del T2) è presente una componente alternata ma viene raddrizzata e immagazzinata dal gruppo D1-4, e C6; detta tensione viene inviata tramite R9 alla griglia di V2 che essendo in questo caso positiva, cresce la corrente anodica fino al punto di far scattare il relé. Il tempo che rimane eccitato il relé è determinato dal valore inserito in R9 (che si determinerà).

Una volta chiusi i contatti del relè, il secondo amplificatore entrerà in funzione con l'effetto Larsen (quindi un fischio determinato e approssimato dal valore che si stabilirà con R12). L'alimentatore non presenta difficoltà eccessive ad eccezione di

R15 che deve essere di elevato wattaggio (8÷10W).

Tutto il complesso l'ho racchiuso in una ex gabbia per l'E.A.T. per T.V. dalle dimensioni 20x10x10. I piccoli altoparlanti Ap2-3 sono montati l'uno all'esterno l'altro di fronte all'interno ma leggermente spostato in modo da avere una più forte riproduzione.

Come ho già detto, questo apparato a ben pochi interesserà, ma con opportune modifiche può trasformarsi benissimo in un apriporta automatico come un moderno « Apriti Sesamo! »... Spero, Egregio Ingegnere, che questo schema Lei lo pubblichi e, nell'attesa Le invio i miei più cordiali saluti. Sperimentare

Schema diabolico (Mancini)

## Elenco materiali R1 10 k $\Omega$ R2 10 k $\Omega$

3 kΩ 150 kΩ

S1 interr. a levetta

V1a-V1b ECL82 V2 EC92

V3a-V3b ECL82

**TR1 OC71** 

```
500 kΩ
    220 kΩ
R7
    270
      5 kΩ (potenz.)
R10 500 kΩ
R13 500 kΩ
R14 270 Ω
R15 250 Ω (8÷10 W)
C1
         5 μF
        10 µF
C2
C3
    10.000 pF
C4
    10.000 pF
Č5
        10 μF
               (10 VL)
C6
       250 uF (100 VL)
C7
    10.000 pF
C8
    10.000 pF
        10 μF (10 VL)
C9
         8 µF (250 VL)
C10
C11 e C12 50+50 µF (250 VL)
T1 e T3 trasformatori uscita controfase per tran-
    sistori
T2 trasformatore uscita con rapporto 1:2 (io ho
   usato un trasformatore di quadro per TV che
   va benissimo).
T4 trasformatore di uscita normale
T5 autotrasformatore con presa per 6V fil. (circa
   15 ÷ 20W)
D1-4 piccolo raddrizzatore a ponte per strumenti (200 V, 1 mA)
D2 raddrizzatore da 250 V; 200 mA
Relè ho usato un tipo con 500 \Omega di resistenza e 24V
   Tuttavia, agendo sulla polarizzazione della val-
vola V2, se ne può sostituire una vasta gamma.
L1 lampadina spia 6 V; 150 mA
```

Ap1-Ap2-Ap3 piccoli altoparlanti da 5÷6 cm



Interfono (Mazzini)

fili di comunicazione possono essere 2 x 3 poli per impianti di elettricisti.

A1=A2 8 $\div$ 15  $\Omega$ Relè 5÷13 V; 130  $\Omega$  R 33  $\Omega$  1 W

rapporto 4:1 T1 finale; (a,b) interruttore doppio

S2 (a,b,c,d,e) deviatore 5 vie; 2 posizioni

P1 = P2 pulsanti B1 = B2 4,5 V (in grado di fornire almeno 200 mA) L1b=L2b lampadine spia blu 4,5 V; 200 mA L1r=L2r lampadine spia rosse 4,5 V; 200 mA



Multivibratore per interfono (Mazzini) 5 kHz Frequenza ≅ Assorbimento ≅ 6 mA



Amplificatore per interfono (Mazzini) Potenza 300 mW Impedenza di ingresso 130  $\Omega$ Impedenza di uscita  $8 \div 15~\Omega$ 

Infine un interfono; lo presenta Gianni Mazzini, corso Pavia 39. Vigevano (7V); il progetto è interessante, anche se si possono criticare i 6 (sei) cavi di collegamento necessari; mi sembra comunque uno schema accettabile ove la distanza tra le stazioni non sia eccessiva.. Ecco quindi a voi l'interfono esacavettato:

Egr. Ing. Arias,

sono uno studente di 5<sup>a</sup> tecnica che si dedica per 4 ore alla settimana con vera passione all'elettronica (sono a casa solo il sabato).

Per esigenze « domestiche » occorreva un interfono a casa miae così dopo 2 mesi di studi e lavori (lo confesso) ho elaborato

e realizzato il progetto che le invio.

Forse può sembrare un po' complicato, ma le assicuro, e potrà subito sincerarsene, che è di una semplicità estrema. Consente la chiamata da entrambe le parti con luce (rossa) e relativo « rumore d'allarme »; inoltre durante la comunicazione è presente una luce (blu) dalla parte di chi parla.

Spiego brevemente il funzionamento generale. Il posto n. 1 desidera parlare con il posto n. 2 (non c'è molta

scelta, lo so). Preme il pulsante.

Questo semplice e banale movimento permette di accendere la lampadina rossa e far scattare il relé il quale provvede ad accendere la lampadina rossa e far scattare il relé il quale provvede ad accendere l'amplificatore e il multivibratore, iniettando così il classico fischio amplificato nell'altoparlante del

Inoltre anche il n. 1 può udire nel proprio altoparlante il fischio del multivibratore non amplificato. Questo può essere consi-

derato il segnale spia della chiamata.

Tutto funziona finché il pulsante è premuto; non appena si apre il contatto si spegne multivibratore, amplificatore e lam-

padina (rossa n. 2).

Per rispondere, il n. 2 non deve far altro che accendere l'amplificatore con S1 (automaticamente si accende anche la lampadina blu) e la comunicazione può iniziare, comandata da S2. Da notare come la lampadina blu indica, per così dire, l'altoparlante che in quel momento funziona da microfono. Quando il posto n. 2 desidera chiamare il n. 1 non deve far altro che

commutare S2 e poi premere il proprio pulsante. Per quanto riguarda i componenti Le invio lo schema del multivibratore e dell'amplificatore (questi però non sono di mia provenienza, salvo qualche ritocco d'adattamento). A riposo la corrente di collettore dell'AC128 era di circa 3 mA, mentre

con un forte segnale raggiungeva anche i 50 mA.

Fuò darsi che (se Lei vorrà pubblicarlo e se qualcuno lo realizzerà) si senta un forte rumore di fondo. Bisogna regolare la resistenza semifissa e ridurla di valore finché tale rumore sarà

scomparso (per me il valore giusto era di  $330\Omega$ ).

Più difficile da reperire penso siano il relé e il deviatore a 5 sezioni (io l'ho trovato in una vecchia radio). La resistenza in parallelo al relé permette a quest'ultimo di assorbire un'adeguata corrente (fa da shunt: nel mio caso ≅ 50 mA al relè); è quindi opportuno che sia calcolata per il relé che si usa. Nel multivibratore al posto dei 2N4141 (NPN) si possono usare benissimo OC71 o altri tipi: basta che siano uguali (ricordarsi, se si tratta di PNP, di invertire la pila).

Pregandola di voler scusare questa mia lunga chiacchierata e sperando che questo mio progettino non le sia dispiaciuto

le invio i miei più sinceri saluti.

PS. Se qualcuno avesse bisogno di consigli o volesse scrivermi i suoi risultati ne sarò lieto.

Vi lascio alle sperimentazioni e vi do' il consueto appuntamento mensile, per il primo di luglio: le vacanze sono vicine, forza gente!

## Regolatore di temperatura

del p.i. Paolo Pizzirani

Il regolatore di temperatura è un apparecchio elettronico che permette di ottenere la chiusura di un contatto allorché la temperatura discende al di sotto di un certo valore prefissato, e l'operazione inversa quando tale temperatura viene superata. L'apparecchiatura è utile ogni volta che si voglia avere una regolazione pronta e precisa della temperatura. Detta apparecchiatura può essere impiegata per la regolazione della temperatura di fusione di materiale plastico in stampi per pressofusione, su cellofanatrici automatiche, e in qualsiasi altra macchina operatrice in cui necessiti fissare e stabilizzare la temperatura.

Il principio di funzionamento si basa sulla proprietà di un resistore NTC usato come elemento sensibile. La resistenza di questo elemento diminuisce rapidamente al crescere della tem peratura con un coefficiente  $\alpha=-4.5\%$  per grado centigrado. Tale elemento posto su un ponte differenziale, al variare della temperatura, è in grado di dare un segnale che, opportunamen-

te amplificato, può comandare un relay.



Il circuito

All'ingresso si ha un trasformatore 220/6-24 V, 5 W che ha in

parallelo la lampada spia di presenza di tensione.

Il ponte differenziale viene alimentato a 6 V. Sul ramo adiacente all'NTC si trova un potenziometro che ha il compito di determinare i diversi punti di equilibrio alla temperatura desiderataOnde ottenere una variazione logaritmica inversa. Il segnale di squilibrio fornito dal ponte viene così amplificato e ruotato di 180° prima di essere inviato a pilotare il transistor finale, che ha come carico di collettore un relay da 430 ohm e con portata di 10 amp sui contatti.

Il transistor finale viene alimentato con corrente pulsante a semionda, in modo da apprezzare anche la fase del segnale proveniente dal ponte. Il relay allora si eccita solo se il segnale negativo in base al transistor finale è in fase con la semi-

onda di alimentazione.

L'alimentazione alternata del ponte va allora predisposta in modo che, fissata una posizione del cursore del potenziometro, l'avvicinarsi all'equilibrio del ponte per riscaldamento faccia disec-

citare il relay.

La sensibilità del circuito è dell'ordine di circa 0,5°C a meno dell'inerzia termica determinata dal gruppo riscaldante.

Si deve notare inoltre che non essendo il circuito legato ad alcun trigger le soglie di innesco e di disinnesco sono dati unicamente dal relay di utilizzazione.

Il campo di temperature in cui il regolatore può funzionare è determinato dalle resistenze del ponte di misura. Con i valori che compaiono sullo schema il campo di regolazione va da +70°C a +230°C con la massima sensibilità intorno ai 180°C.

#### Riceviamo e pubblichiamo:

Spett. CD-CQ elettronica,

ho letto la coda del Sig. ? pubblicata in calce alle offerte e richieste del numero di Aprile, nonché la Vostra risposta e i Vostri commenti, e mi permetto di intervenire in difesa della... categoria, pur non avendo fino a questo momento fatto alcunché di cui dovessi vergognarmi.

Bisogna considerare il fatto che chi invia una inserzione, a meno non sia un abbonato, se la vede pubblicata mediamente due mesi dopo. E se io desidero oggi per fare un esempio, una annata della Rivista XKJ, non credo di avere l'obbligo, due mesi dopo, di acquistarla da uno che mi viene a casa con l'annata in questione, dato che in due mesi posso benissimo essermene procurati alcuni numeri mancantimi.

(Premetto, anzi posticipo, che non so quali precisi accordi fossero intercorsi tra cliente e fornitore, nel caso specifico; parlo per quanto accadutomi perso-

nalmente).

Per la questione « lettere con accluso francobollo che non hanno risposta », mi permetto di non condividere la Vostra asserzione: chi riceve il francobollo ha il dovere di rispondere. fosse anche un laconico « NO »! Piuttosto non si tiene conto della corrispondenza che va smarrita, e che per quel che mi riguarda, raggiunge i valori del 5÷7% delle lettere che mi giungono, o meglio, che mi dovrebbero giungere. Mi capita infatti spesso di sentirmi dire « dato che non mi ha ancora risposto, Le ripeto le mie domande... », segno che la lettera originaria prima non mi è mai giunta.

A tale scopo può fare «testo» se vogliamo il fatto di avere 'a suo tempo inviato ben tre lettere all'A.R.I. senza che all'Associazione arrivasse mai nulla (il che dette seguito a uno scambio assai vivace in cui mi si insultava velatamente dichiarando di essere io un bugiardo

ecc. ecc.).

Ritengo dunque che la cosa migliore, se si desiderano risposte, sia quella di raccomandare la propria corrispondenza, e di informarsi se un'offerta pubblicata sia ancora valida al momento della pubblicazione. Cordiali saluti

Federico Bruno

#### Messa in opera e collaudo

A questo punto si può passare alla messa in opera dell'apparecchiatura. Si costituisce con la resistenza NTC una sonda termosensibile, corredato di opportuna flangia adatta al fiissaggio sul pezzo di cui, si vuole controllare la temparatura, La sistemazione della sonda dovrà essere fatta nel punto medio dell'oggetto da riscaldare, onde avere una regolazione più pronta e precisa.

Si può poi portare tensione a 220 V c.a. ai capi del trasformatore e inserire il regolatore ponendo l'interruttore in posizione « automatico ». Immediatamente si avrà l'attrazione del relay (se la temperatura del corpo nel quale è inserita la sonda è inferiore a quella di puntamento sulla scala) che inserisce le resistenze di riscaldamento. Nel caso che all'accensione dell'apparato e a rotazione completa del potenziometro di regolazione non si avesse alcun movimento del relay occorrerà inverrtirei collegamenti di alimentazione del ponte. Ciò può accadere in quanto come si è detto in precedenza, l'amplificatore apprezza anche la fase del segnale proveniente dal ponte. La temperatura di intervento del regolatore si potrà variare agendo opportunamente sul potenziometro di regolazione.

Un'ultima raccomandazione è quella di evitare nel modo più assoluto che avvenga una disunione termica fra l'elemento sensibile e l'organo da controllare, in quanto potrebbe accadere, che, al reinserimento dell'NTC nell'oggetto di cui sopra, avvenisse una cottura e quindi un completo fuori uso della termoresistenza.

#### . C. ELETTRONICA

#### BOLDRINI 238.228 BOLOGNA

Per qualsiasi Vostro fabbisogno di valvole, ricevitori, trasmettitori, oggetti strani, interpellateci affrancando la risposta, e per cortesia il Vostro indirizzo in stampatello.

#### Occasioni:

Il Re dei ricevitori Surplus:

R.C.A. gamma continua 75 Kc 30 Mc - 5 selettività variabili controllate a cristallo.

Alimentazione: universale Mancante solo di altoparlante - Perfettamente funzionante Prezzo: come nuovo - unico esemplare

Propulsore del LASER

Per tutti coloro che posseggono un'imbarcazione è indispen-sabile possedere un Telegrafo ottico (Faina) - Si tratta di un telegrafo ottico usato in aeronautica e attualmente in marina.

un binocolo con traguardo con circa 20 ingrandimenti

un binocolo con traguardo con circa 20 ingianimenti una bussola graduata di alta precisione. Mirini di riguardo prismi vari per la messa a fuoco Detto telegrafo può funzionare con lampada interna, oppure col sole, mediante appositi specchi per la concentrazione dei raggi solari - sistema di fissaggio sul cavalletto con spo stamenti verticali e orizzontali micrometrici - tasto che consenda apposita finestralla per l'aminazione di conneli lumi. manda apposita finestrella per l'emissione di segnali luminosi.



Con UN SOLO acquisto TRE acquisti! un cannocchiale - una bussola - un telegrafo Venduto ad esaurimento completo, con zaino originale, L. 20.000 solo prezzo del cannocchiale

Micromotori 6 Volt D.C. con regolatore centrifuga adatti per servomeccanismi ecc... cad. L. 700 dieci L. 6.000 Prezzo:

#### IL BOOM DEL 1967!!!

TRASMETTITORE completamente a transistor 12-14 Volt di alimen-

tazione, completo di modulatore. Potenza: 1,8 W RF in antenna 52-75  $\Omega$  impedenza-regolabile a piacere a mezzo speciale accordo finale.

Entrata microfono: piezo o dinamico.

Monta: 6 transistor al silicio.

n. 3 2N708, n. 2 2N914, n. 1 BFX17 finale di potenza.

Modulatore: n. 4 transistor di bassa frequenza.

Dimensioni: lunghezza 155 x 125 x 55 mm. (compresa bassa frequenza), non in circuito stampato - telaio ottone anodizzato. Prezzo: ompleto di quarzo sulla frequenza richiesta da 144-146 Mc. L. 25.000 consegna entro 15 gg. dall'ordine.



ricevitori Inoltre disponiamo pronti per la consegna di gamma 144-146 Mc da accoppiare al trasmettitore.

Caratteristiche generali: Transistor: AF102 amplificatrice Alta Frequenza - AF125 Oscillatore e miscelatore.

n. 3 AF16 amplificatori di media 10,7 Mc

n. 3 Arro ampinicatori ol media 10,7 Mc
n. 4 transistor di bassa frequenza (uscita BF 800 mW).

Alimentazione: 5 V oppure 12 V mediante stabilizzatore zener
Sensibilità: migliore di 05 microvolt. Selettività 50 Kc. Venduto completo di altoparlante - pile potenziometro - mancante del contenitore.

Schema elettrico per il montaggio. Prezzo:

L. 25.000

Contacolpi 5 cifre elettormeccanici - Alimentazione: 12-24 Volt cad. L. 800 5 pezzi L. 3.500 DC. Prezzo:

Pagamento: anticipato o in contrassegno Intestato a: RC. ELETTRONICA - Via C. Boldrini 32 - Bologna



Coloro che desiderano effettuare una Inserzione troveranno in questa stessa Rivista Il modulo apposito.

Agli ABBONATI è riservato il diritto di precedenza alla pubblicazione.

#### ATTENZIONE!

In conseguenza dell' enorme numero di inserzioni, viene applicato il massimo rigore nella accettazione delle « offerte e richieste ». ATTENETEVI ALLE NORME nel Vostro interesse.

#### OFFERTE

67-422 - OTTIMI TESTER nuovi, usati pochissimo,  $10.000~\Omega/V$ , 1~V~C.~C.~+1000~V C.C., 3~V~C.~A., +1000~V~C.~A., misure in ohm, misure V~B.~F., misure dB, con puntale per 3000 V, istruzioni. Garantito unzionante in modo ottimo L. 8.000, con custodia L. 8.000. Pochi esemplari. Possiedo pure annate Tecnica pratica, Radiorama ecc. Indirizzare a: Riccardo Torazza - Via~Torino~89, San Mauro (To) - Tel. 559.167.

67-423 - CONDIZIONATORI ARIA vendo 1 Delchi spostabile completo di supporto con ruote, 1 HP, 220 V, L. 105.000 (centocinquemila); 1 General Electric da incasso, 1 HP, 115.V, (220 V mediante autotrasform. incluso) L. 85.000 (ottantacinquemila). Prezzi trattabili per ritiro diretto, eventualmente accetto cambi con apparecchiature SSB, strumenti misura o altre combinazioni. Indirizzare a: Faccio Vittorio, Milano, via Amedeo d'Aosta 5 - Tel. 208.696.

67-424 - REGISTRATORE a pile e corrente Castelli S/2005 nuovo. Mai usato. Prezzo listino L. 37.500, vendo L. 30.000, trattabili se contanti e anticipati. Garanzia. Spese postali a mio carlco per pagamento anticipato. Scrivere unendo francobollo. Rispondo a tutti. Indirizzare a: Sacco Giorgio, c.so Dogali 8/B - Genova.

67-425 - CEDO a L. 6.000+spese corso transistori (solo teoria) della scuola Radio Elettra. Detto corso è compreso in due volumi formati da dispense rilegate in appositi contenitori. Indirizzare a: Napolitano Giacomo, P.zza Pignasecca 3, Napoli.

67-426 - VENDO CORSO completo radiotecnica in 2 vol. L. 11.000 al. Inolitre i seguenti volumi: b) «Tx con modul. O.C.» con schema elett. e pratico, 25 W per 20 e 40 m. con 5 valv. L. 1.600. c) «Radio Rice-trans» con schemi, 20W per 10-20-30-40 m L. 2.000. d) «Radiomontaggi» con schemi di alimen., oscill., amplif. e vari tipi di rimen.

cev. ecc. L. 1.000. e) « Radio rice-trasmitt. » come funziona, come si costruisce una stazione L. 3.000. g) « Come costruire una radio con 3.000 lire a L. 1.500. g) Antenne, onde, raddrizzatori L. 1.300. h) il « Radar » L. 1.500. j) « Trasmissione delle onde v.c. » L. 1.500. Combinazioni a) b) c) d) e) f) g) h) L. 22.000; b) c) d) e) L. 1.000; f) g) h) i) L. 5.500. l) Enciclopedia « L'uomo e lo spazio » 3 vol. finem. rileg. e relat. 40 dischi e portadischi L 35.000; m) 93 bellissime fotogr. di aerei milit. in blanco-nero e a colori, tra cui una sequenza di un drammatico atterraggio su una portaerei e varie pattugl. acrobatiche, e un servizio fotografico sulla PAN, la serie L. 12.000. Indirizzare a: Attanasio Carlo - Via Rappini 23 - Latina, unendo francobollo.

67-427 - REGISTRATORE OFFRO COMpleto di microfono e bobine, GZ57
perfettamente funzionante a sole Lire 11.500+spese postali. Dispongo inoltre di 30 dischi nuovi a L. 3.000. Materiali vari, altoparlanti, valvole, transistori, riviste varie cedo miglior offerente. Indirizzare a: Riva Gerolamo - Casa Riva - Brongio - Garbagnate
Monastero (Como.

67-428 - BARCA A VELA beccaccino m 4,80 x 1,52 in compensato marino, completa di deriva in bronzo, due timoni (regata e spiaggia), vele di cotone makò, certificato di stazza, perfetta, vendo a L. 260.000. Indirizzare a: Dott. Glampaolo Cristofori - Via Provenzali 10 - Cento (Fe).

67-429 - ALIMENTATORI PROFESSIONA-LI CB/4512 vendo con le seguenti ca-ratteristiche: entrata: 110-125-160-220 V/CA. Uscita: da 4,5 a 12 V/CC variazione continua. Dimensioni: mm 35 x 70 x 785. Potenza: 1 W max. Filtraggio e stabilizzazione elettronica con semiconduttori professionali al silicio. Tall dispositivi sono particolarmente indicati per alimentare apparecchiature di classe a transistori, come preampli-ficatori di bassa frequenza, converters per 144 Mc, sintonizzatori MA/MF accoppiati a registratori a nastro ecc., oppure per sostituire le pile durante Vs. esperimenti e nei Vs. RX portatili L. 6.550 cad.+spese postali. Informazioni dettagliate a richiesta con preghiera di affrancare per la risposta. Indirizzare a: Zoffoli Stelvio - Via Pisacane, 18 - Milano,

67-430 - VENDO STRUMENTI S.R.E.: provavalvole ad emissione L. 5000, tester L. 4000. Vendo inoltre radio supereteroidna, MA-MF-Fono, come nuova, pochissimo usata L. 40.000. Si garantisce che gli strumenti e la supereterodina sono in ottimo stato e perfettamente funzionanti. Indirizzare a: Giovanni Assenza - Via V. Lorefice 2 - Ragusa.

67-431 - CEDO MOTORE elettrico originale americano Pittmann praticamente nuovo a L. 5000. Trasmettitori e ricevitore per radiocomando, servoamplificatori, circulti stampati, scatole di montaggio ecc. Si invia dietro 2 francobolli da 40 listino particolareggiato. Cedo per L. 11.000+1000 postali alcuni chili di materiale elettronico per valore di L. 30.000 anche a parti staccate per importi di almeno L. 2000. Cerco schema elettrico di oscilloscopio S.R.E. 1965. Indirizzare a: Federico Bruno Via Napoli 79 Roma. Si prega di affrancare la risposta, non telefonare e non visitare di persona se non dopo mio preciso invito. Grazle.

67-432 - L. 125.000 RX supereterodina a due gamme d'onda per ascolto policia e CC. Usa transistor FET in AF con altissima sensibilità. Rx completo di mobiletto metallico, stilo, con BF 1 W. Alimentato batterie con presa per auric. alim. est. e antenna est. Altro Rx ma solo per gamme polizia a 11 transistor con FET in AF completo di mobiletto e BF1W corredato di pile a L. 90.000+sp. post.. Indirizzare a: Giancarlo Dominici - Via delle Cave 80 - Roma.

67-433 - RICEVITORE PROFESSIONALE a quarzo per FM, 17 tubi, gamma coperta 70-100 Mc; alimentazione rete ed altoparlante incorporati vendesi. Inoltre Ponte Radio P.P.M., Siemens, montaggio in rack, frequenza 2400-2700 MC; completo di alimentazione rete ed antenna parabolica. Indirizzare a: Ivan Barla - I1BGI - Via Belfiore 61 - Torino - Tel. 650.318.

67-434 - GRUPPO ELETTROGENO 220 V 50 periodi di grande potenza vendo o cambio con ricevitore professionale onde corte e cortissime. Apparecchio radiologico vendo o cambio con automobile adeguato valore. Scrivere franco risposta per inform. e trattative - Indirizzare a: Dott. Antonio Milone - Via Trento 43 - Foggia.

67-435 - PICO RX - Ricevitore O.C. 12 transistori come da porgetto C.D. 3/65 - 2/66. Sensibilità 1 µV. Riceve AM-CW-SSB. Nuovo. Alimentaz. Rete batterie. Ricevitore Samos MKS 07 vecchio tipo mancante potenziometri riceve da 110 a 170 MHz. Cuffia auricolare Geloso C.39. Vendo tutto L. 25.000 o cambio con coppia radiotelefoni a transistori eventualmente conguagliando. Indirizzare a: N. Allara - Via G. Massaia 7 - Casale Monferrato (AL).

67-436 - RT144 LABES ricetrasmettitore 144 MHz a transistors perfetto, vendo L. 65.000 (sessantacinquemila) o cambio con G4/216 con differenza in contanti. Indirizzare a: Faccio Vittorio, 11FAI - Milano - Via Amedeo d'Aosta 5 - tel. 208.696. 67-437 - VENDO BC312 con survoltore L. 50.000; provavalvole tedesco RPG1 L. 50.000; parti BC348 - 506 - 193 e vario surplus americano e tedesco, valvole strumenti da pannello e da quadro, materiale orologeria, telefonia e moltissimo altro vario. Richiedere elenco o fare richiesta specifica. Indirizzare a: Vassura Agostino - Via Poeti 6 Bologna.

67-438 - UNA MINIERA di informazioni cedo: numeri sciolti 100 L. cad. Sistema A: n. 5 '54; n. 10 1958; n. 5 1959; n. 9 1960; n. 9 1961; n. 3 1963; n. 6 7-8-9-12 1964; n. 1-2-4-5-6 1965; Sistema Pratico: n. 11 1958; n. 5 1960; n. 1-4-677-1961; n. 7 1963; n. 4-6 1964; n. 1-2-3-4-5-6 1965; n. 5-6-9-10-11-12 del 1966. Solo per annate: Tecnica Pratica: 1962 L. 900; 1963 L. 1.200; 1964 L. 1200; 1965 L. 1.400. Radiorama: 1965 L. 1.000; 1966 L. 1.000. Indirizzare a: Riccardo Torazza - Via Torino 89 - S. Mauro Torinese (Torino) - Tel. 559.167.

67-439 - VENDO REGISTRATORE giapponese portatile a pile con possibilità di alimentazione esterna. Due tracce microfono con telecomando incorporato valore molto superiore a quanto richiesto. L. 15.000. Vendo inoltre provavalvole e tester S.R.E. L. 5.000 e L. 4.000 rispettivamente. Indirizzare a: Giovanni Assenza - Via Lorefice 2 - Raqusa.

67-440 - VENDO ricevitore BC.453/B nuovissimo completo di valvole (nuovissime) a Lire 15.000 più spese postalia. Indirizzare a: Conticelli Vincenzo - Via Postierla 12/D - Orvieto.

67-441 - REGISTRATORI PORTATILI vendo, disponibili 1 Castelli mod. S/2005 listino 37.500, completo bobine, accessori, pile e microfono, mal usato, ancora in imballaggio originale e garanzia, cedo L. 30.000, trattabili se contanti e anticipati. Registratore Geloso G.541, usato in perfette condizioni listino 38.500 cedo L. 25.000 con accessori, bobine, microfono, pile. Entrambi i registratori possono essere usati con rete-luce qualunque voltaggio. Indirizzare a: Sacco Giorgio, Corso Dogali 8/B - Genova (Rispondo unendo francobollo per risposta).

67-442 - COLLINS 75S-3 ricevitore con secondo filtro meccanico F455Y-31, vendo o cambio. Indirizzare a: Silvano Turri - Via A. Da Trento 22/10 -Telef. 27.169 - Trento.

67-443 - ATTENZIONE VENDESI n. 93 bellissime fotografie di aerei militari in bianconero e a colori; tra cui un vasto servizio fotografico sulla PAN e una sequenza d'un drammatico atteraggio su una portaerei e varie pattuglie acrobatiche; vera occasione Lire 12,000 tutta la serie. Un corso completo di radiotecnica in 2 volumi L. 11.000, Inoltre il volume: « Radio trasmittente-ricevente » come funziona, come si costruisce una stazione Lire 3.000, L'enciclopedia de: « L'uomo e lo spazio » di 3 volumi e 40 dischi con portadischi L. 35.000. Indirizzare per accordi unendo francobollo a: Attanasio Carlo - Via Rappini 23 - Latina.

67-444 - AMPLIFICATORE Hi-Fi a /al-vole, 7-10 W, completo di preamplificatore simile all'SM/5001 G.B.C. :utto-ccstruito vendo o cambio con qualsiasi cosa. Vendo o cambio anche amplificatore a transistor da 1,7 W Z/164 G.B.C. Cerco amplificatore a transistori da 3 o 4 W ed i transistori AC127 (N. 1) e AD149 (N. 1) o simili. Indirizzare a: Tarantino Umberto - Via Giovanni XXIII 1/2 - Nardò (Lecce).

67-445 - CAMBIO OSCILLOSCOPIO 3 polítici con BC312 - BC314 - BC348 anche non funzionante e senza valvole ma non manomesso nella Alta Frequenza e Media Frequenza. Indirizzare a: Guarna Vincenzo - Viale Europa 2 - Alcamo (Trapani).

67-446 - CINESCOPIO TELEFUNKEN vendo al migliore offerente, è il AW 43-80. Pochissimo usato e in ottimo stato di conservazione. Lo vendo perché è pericoloso non avendo un posto al riparo da urti dove metterlo. Spese a carico dell'acquirente. Non garantisco risposta se non viene inviato il francobollo. Indirizzare a: Giacomo Pasini - Via del Vasto 10-3 - Savona.

67-447 - ATTENZIONE OCCASIONE vendo ricevitore VHF Samos MKS/07-8 nuovo a L. 15.000, trattabill, disposto anche cambio con V.F.O. 4/103 Geloso completo di valvole e quarzo, per accordi. Indirizzare a: Garavini Giuseppe - Via Decio Raggi 188 - Forlì.

67-448 - VENDO O CAMBIEREI con riviste arretrate di Sistema Pratico Nn. 12-3-4-5-9/58 e Sistema A N. 6-10/64, transistori di bassa frequenza a L. 100 e diodi OA85 a L. 25 nuovi ma senza sigla, manuale valvole PHILIPS, riviste Elettronica mese 1-2-3-4/65, Quattrocose Illustrate 2-3-5 e 7 1965. Indirizzare a: Massarone Anselmo Fontana Liri Sup. (Frosinone)

67-449 - VENDO COPPIA radiotelefoni autocostruiti su eleganti mobiletti tipo Sony, dimensioni tascabili cm 10x x6x2,5 antenna telescopica incorporata lunghezza massima cm. 36 con bobina di carico. Frequenza 144 MHz circa. Monta tre transistori con un 2N708 in alta frequenza, pila 9 volt. Collegamenti sicuri in distanza ragionevole, comunque in linea ottica si possono coprire alcuni km. Garantiti funzionanti cedo a solo Lire 15.000. Indirizzare a: Giuseppe Corneti - Via Circondaria 59 - Firenze.

67-450 - OTTIMI TESTER nuovi, usati pochissimo, 10.000  $\Omega/V$ , 1 V C.C. $\div$  1000 V C.C., 3 V C.A. $\div$ 1000 V C.A., misure in ohm, misure V B.F., misure dB, con puntale per 3.000 V., istruzioni. Altro puntale con diodo incorporato che tosa le semionde positive o negative, Garantito funzionante in modo ottimo solo L. 8.000. Indirizzare a: Riccardo Torazza - Via Torino 89 - S. Mauro (Torino) Tel. 559.107.

67-451 - BREVETTO RADIO, cerco persona con la quale intraprendere Impresa commerciale molto redditizla: si tratta di lanciare sul mercato un nuovo tipo di radio. Prego gil eventuali interessati di rispondere a stretto giro di posta. N.B. la radio è brevettata, garantisco che una volta sul mercato incontrerà il favore del pubblico. Indirizzare a: Raffaele Esposito - Via Bastioni 41/E (pal. Ferrovieri) Salerno.

67-452 - VENDO INVERTITORE a vibratore entrata corrente continua 12 V uscita corrente alternata 110 V 50-60 periodi 110 W, l'invertitore è corredato di filtri sia sull'entrata che sull'uscita per bloccare disturbi a radio frequenza, nuovo nel suo imballo originale U.S.A. corredato della sua splegazione per l'uso, L. 15.000. Oscilloscopio mod. RCS2 della Teletra L. 20.000. Indirizzare a: Casarini Umberto - via Milano 223 - Bollate (Mi) tel. 9903437.

67-453 - GRUPPO ELETTROGENO 220 V 50 periodi - 2000 W venderei o cambierei con avvolgitrice lineare fili da cinque centesimi di mm in su o con Televisore portatile a transistori a bateterie. Indirizzare a: Dottore Milone Antonio - Via Trento 43 - Foggia.

67-454 - OCCASIONE: VENDO ricevitore composto dalle seguenti parti Geloso: Gruppo AF2615/B, tre trasformatori MF704/B un trasformatore MF per stadio rivelatore 705/B, bobina oscillatrice per BFO707, condensatore variabile triplo 775 per gruppo 2615/B, inoltre le seguenti valvole: 2X6BA6, 1X6AU8, 1X12AT7, 1XECL82, trasformatore di uscita e tutti i componenti nuovi funzionante, Senza alimentatore né altoparlante. L. 30.000. Indirizzare a: Para Roberto - Via Lancia 84 - Torino.

67-455 - SOLO UN esperto potrebbe riconoscere che la mia macchina da scrivere portatile Olivetti « Lettera 22 » è stata usata. Perfetta in ogni suo particolare, meticolosamente mantenuta, completa di borsa accessori, libretto di istruzione e imballo originale desidera cadere in buone mani per sole L. 29.000. Indirizzare a: Enrico Tedeschi, Casella Postale 6, Roma.

67-456 - VENDO BC-454, completo di valvole, con relativo alimentatore funzionante sui 3-6 Mc (80 m) e convertibile sui 28 MHz al prezzo di L. 10.000 perché nuovo ed usato pochissime volte. Inoltre un oscillatore modulato della Scuola Radio Elettra per L. 1.000. Indirizzare a: Tei Mario - Via Monte Pania 7 - Viareggio (Lucca).

67-457 - QUARZO 500 kc/s, altro 200 kc/s; transistori \$FT323; OC30; diodi FD3; termistori 8,5 k $\Omega$ ; trasformatorini; relais ceramici; compensatori ceramici; valvole trasmittenti ed altro materiale elettronico offro in cambio di apparati surplus anche inefficienti o francobolli Italia e Vaticano. Indirizzare a: Gian Francesco Tartaglia - Villaggio Aurella - Civitavecchia.

67-458 - CERCO RICEVITORE surplus, ottima sensibilità in gamma 1,5 - 3 Mc, alimentazione 12 V c.c. Detto apparato deve essere installato su una imbarcazione per ricevere, at notevole distanza, gli avvisi ai naviganti lanciati dalle stazioni costiere. Indirizzare a: Antonio Prata - Via Rucellai 16 - Varese.

67-459 - MAGNETOFONO GELOSO G.540 alimentazione universale: con pile incorporate, con corrente da rete, da accumulatore in auto. Come nuovo in imballo originale, garantito, perfetto. 38.500 cedo per L. 23.000. franco destinazione. Stesse condizioni perfetto, come nuovo garantito, app. radio Geloso Explorer (riceve tutto il mondo) listino L. 36.000 cedo per lire 18.000, spese postali mio carico. Indirizzare a: Sestito Ernesto - Via Verdi 30 - Soverato (Catanzaro).

67-460 - VENDO a L. 7.000 cad. radiomicrofoni F.M. sensibilissimi montati su circuito stampato provvisti di microfono omnidirezionale al. 9 V, frequenza di lavoro 100-80 MHz regolabile, portata 200 m circa, dim. 50x20x22. Indirizzare a: Taglietti Silvano - Via A. Negri 15 - Coccaglio (Brescia).

67-461 - VENDO PER rinnovo stazione RX Hallicrafter S38B freq. 540 ko 32 kc ottimo stato completo di tutto, più corso Radio Elettra MF e preamplificatore due valvole come nuovo. Il tutto per L. 70.000. Il RX è adatto per la ricezione dei segnali in AM. e CW., stand-by, band spreand, alimentazione incorporata. Indirizzare a: Ciucci Gianfranco - Via Romolo 17 - Brindisi.

67-462 - SERVOFRENO GIRLING Powerstop per qualsiasi tipo di automobile completo di caratteristiche tecniche e istruzioni di montaggio L. 16.000. Oppure lo cambierei con una o più radio o radiogrammofoni di costruzione anteriore al 1930 solo se originali in ogni loro parte. Indiirzzare a: Enrico Tedeschi - Casella Postale 6 - Roma.

67-463 - ALIMENTATORE EICO mod. 1020 tens. uscita regolabile da 0 a 30 V; massima corrente ammissibile 150 mA da 0 a 12 V. 200 mA da 12 a 24 V. 300 mA da 24 a 30 V; «ripple» (0,005% a pieno carico. (Catalogo G.B.C. 1/764). Ancora imballato e garantito mai usato, vendo L. 30.000. Coppia radiotelefoni transist. Knight-Kit mod. C-100, nuovissimi, vendo L. 20.000, Indirizzare a: Vitaliano Gulli - Via Sassari 77 - Cagliari.

67-464 - OCCASIONE VENDO causa dinieg. licenza radioamatore trasmettiore G.4/223 nuovo ancora nell'imballo originale più ricevitore G.4/215 come nuovo usato pochissimo più un convertitore 144 MHz Labes COSRA anch'esso come nuovo usato poche ore. Vendo il tutto in un unico blocco per solo lire 220.000. Tratterel volentier residenti Milano o provincia. Chi vuole prenderne visione venga dalle 19 alle 22 di sera(sic) Indirizzare a Dioli Adriano - Via Sassari 10 - Milano.

67-465 - VENDO RICETRASMETTITORE MK II° ZC1 completo di valvole e cuffia; originale non manomesso, funzionante (solo da rivedere II circuito alimentatore). L. 30.000. Televisore 19" Marelli costruzione anno 1954 funzionante L. 20.000. Sono escluse dai prezzi le spese di spedizione. Indirizzare a: Gelera Umile - Via Bottesini 21 - Crema - Tel. 31-80.

67-466 - RX-OC10 ottimo stato, funzionante L. 55.000. Convertitore per 10-15-20-40-80 m equipaggiato con gruppo Geloso 2620-B uscita 4,6 completo di valvole L. 18.000. Convertitore 144 MHz progetto su CD n. 4-1964 ottimamente costruito, completamente argentato, manca però di taratura a L. 9.000. Indirizzare a: Macciò Franco - Casa Svizzera - Caravino (TO).

67-467 - PER CHITARRA ELETTRICA in buono stato offro 1 autoradio Autovox onde conrte e medie con ricerca a pulsante delle stazioni, in ottime condizioni. Inoltre cedo al miglior offerente 1 registratore Sankyo Corder PC-401, non in ottime condizione; e 3 survoltori a dinamotor entrata 12 V c.c., uscita 500 Volts 250 mA+275 V 250 mA. In più valvole, trasformatori ecc. Indirizzare a: Marcati Evandro Via Clarina 6 - Trento.

67-468 - RX 144 MHz. Vendo ricevitore frequenza 110÷160 MHz. Circuito superrigenerativo con stadio di AF. Monta una 6AN8 triodo-pentodo e una ECLB2 anch'essa triodo pentodo. Comandi: Sintonia, volume, tono e presa per cuffia e bocchettone antenna argentato. Massima sensibilità e selettività, vendo a L. 5.000 (cinquemila), Indirizzare a: Biavati Giannandrea - Via P. Palagi 5 - Bologna.

67-469 - VENDO RX VHF 110-170 MHz nuovissimo. Per informazioni indirizzare a: Amisano Walter - Via Zimmermann 6 - Aosta.

67-470 - ASTRONOMIA - Vendesi parti ottiche di alta qualità, comprendenti uno specchio « Parabolico » di Ø 20 cm con f=1,20 m, uno specchietto piano ellittico, un oculare acromatico azzurrato di f=20 mm.Lo specchio parabolico e lo specchietto piano ellittico, sono stati alluminati dalle off. « Galileo ». Richiesta di tutto L. 45.000. Indirizzare a: Plero Scarpellini - Via Francesco Baracca 249 - Firenze.

67-471 - OTTIMO RICEVITORE, 6 gamme (copertura continua 0,52±31 MHz) gruppo AF Geloso n. 2615-B, variabile n. 775,à stadi MF con 6BA6 e trasfor.

matori n. 713, BF con ECL82, altoparlante incorporato. Alim. univ., sec. 280+280 V - 75 mA, stabilizzatrice OA2 per oscillatore. Montagglo in rack, materiale nuovo di prima scelta. Funzionamento ottimo garantito; cedo a Lire 49.000. Indirizzare a: Luigl Cicinnati - Via Ghiaie 24 - Trento.

67-472 - REGISTRATORE RM800 portatitle PackSon (ex Rhodex Milano) alimentazione pile 12 V, velocità 4,75 cm/sec numero piste 2, ∅ bobine cm 13, risposta acustica 40-8000 Hz. Potenza uscita 1,4 W, 4 ingressi. Peso Kg. 3,5. Dimensioni 27,5x24,4x8,3 cm. Cedo assolutamente nuovo L. 34,000 con garanzia 6 mesi. Indirizzare a: Manfreddi Renato presso Cugliandolo - Via Principe Tommaso 55 - Torino.

67-473 - VENDO VFO Geloso n. 4/105 nuovissimo, ancora nell'imballo originale, completo di valvole, privo solo di quarzi a L. 13.000. Vendo inoltre rispettivamente a L. 2.500 e a L. 4.000 quarzo freq. 8020 KHz nuovo e trasformatore A.T. Geloso 5031/14305/R ancora in imballo originale. Indirizzare a: Silvano Taglietti - Via A. Negrí N. 15 - Coccaglio (Brescia).

67-474 - CAMBIO con cinepresa - zoom o con macchina fot. con espos. incorp. tempo max 1/500 il tutto in buone condizioni, molto materiale radioeletrico (transistor, diodi, condens. vari, resistenze, potenziom., 2 radio transistor non funz- valvole T.V., relè, altop., etc.). Per accordi unire francollo. Con abitanti in Milano preferisco trattare personalmente. Indirizzare a. Di Pierro Angelo - Via Dante 55 - Ospitaletto di Cormano (Milano).

67-475 - GRUPPO ELETTROGENO Condor da 1 HP, dinamo 12 V 24 A, con regolatore automatico dei giri, completo di quadro, voltmetro, amperometro, disgiuntore per carica batterie, serbatoio benzina, blocco compatto. Lire 60.000. Indirizzare a: Loris Arnold - Via Missolungi 1 - Genova-Nervi.

67-476 - CEDO radiotransistor « Standard » originale giapponese 8+5 mod. SR-H 115 L, cm 21x10x5, 3 gamme onda, indicatore luminoso sintonia, HI-FI e dispositivo per stazioni distanti, 2 antenne e presa antenna auto, in ordine e funzionante, con borsa cuoio ed accessori uso, L. 15.000, oppure cambio con ciclo smontabile per auto, conguagliando. Indirizzare a: Grandi Carlo - Viale Roma 36 - Venaria (Torino).

67-477 - CINEAMATORI! DATE più vita ai vostri films sonorizzandoli. Per applicazioni pista magnetica, di alta qualità professionale, su films 8 mm e Super 8, completo di lavaggio gratis, indipendentemente dalla lunghezza della pellicola. Lavoro accurato. Rispedizione in contrassegno postale. Indirizzare a: Del Conte - Viale Murillo 44 - Milano.

67-478 - VENDO RICEVITORE professionale Marelli RR1-A gamme 1,5÷30 MHz perfetto L. 25.000. Convertitore OC Blaupunkt KV900 a transistors, usato dalla RAI, otto gamme 3÷22 MHz, nuovo ancora in garanzia L. 20.000 ottimo per costruire ricevitore professionale a transistors. Indirizzare a: Bossolini Guido - V. G. Monaco 6 - Foiano Chiana - Arezzo.

67-479 - CIRCUITI STAMPATI eseguo col procedimento professionale della fotoincisione. Accetto ordinazioni anche per un solo esemplare. Informazioni a chiunque ne faccla richiesta e affranchi la risposta. Indirizzare a: Walter Manzini - Via G. Reni 17 - Carpi (Modena)

67-480 - ACQUISTO o eseguo il cambio per: corso di perito elettronico della SEPI. Gli indici delle annate 1964, 1965, 1966; i numeri arretrati n. 3, 6 del 1962; n. 3, 4 del 1963; di Tecnica Pratica. N. 1 mobile adatto per libreria. Oscillatore modulato FM/TV della SEPI. Inviare offerte unendo francorisposta a Marsiletti Arnaldo - Borgoforte (Mantova)

67-481 - VENDO CYCLETTE poco usata a L. 26.000. Indirizzare a: Gianni Mola - Via S. Paolo 4 - Torino.

67-482 - OFFRO-CAMBIO valvole tipo EC88 nuove N. 100 pezzi, col seguente materiale: quarzo 1 kHz, valvole tipo OCE06/40, 832A oppure materiale per avio-radio comando, quali relays servomotori selettori, ecc. ecc. Mettersi in contatto scritto indirizzando a: Gambini Carlo - Via E. Toti 1 - Paderno-Dugnano (Milano).

67-483 - RICEVITORE PROFESSIONALE Geloso G4/216 vendo a L. 85.00 nella sua cassetta originale di imballaggio e garanzia della Casa ancora per tre mesi. Indirizzare a: Giuseppe E. Amoroso - Via Leone Marsicano 5 - Napoli.

67-484 - DUE CASSETTE ACUSTICHE bass-reflex, marca « Binson », ricoperte in vinilpelle, complete di quattro altoparlanti; dimens. cm 73x36x25; filtri frequenze; ottima risposta: cedo a lire 24.000 ciascuna. Storia della Seconda Guerra Mondiale, il capolavoro di Winston Churchill, in 6 eleganti volumi+ raccoglitore; prezzo di copertina L. 80.000: cedo L. 59.000. Cerco radiocomando bicanale transistorizzato, completo di ricevente (precisare tipo, caratteristiche dettagliate, prezzo). Preferisco fare cambi con materiale suddetto. Indirizzare a: Bandini Claudio - Via Ouarantola 29 - Forlì.

67-485 - ATTENZIONE. VENDO a L. 4000 pacco contenente vari materiali radio-relettrici (resistenze, potenziometri, tiansistori ecc.). Cedo inoltre 22 riviste di elettronica a L. 2500. Garantisco che i materiali sono in ottimo stato. Indirizzare a: Damiano Pennino - Via Valfortore km. 0 - Benevento - Tel. 24.8.33.

67-486 - RADIOCOMANDO COMPLETO, 6 canali vendesi. Trasmettitore «HOS15» 6 oscillatori « OHTG10». Ricevitore Supereth « Grundig» con filtri autocostruiti. N. 3 servocomandi Graupner. Completo accumulatori Deac. L. 90.000 trattabili. Indirizzare a: Andrea Lombardini - Via Livilla, 16 - Tel. 768.536 - Roma.

#### RICHIESTE

67-487 - GALILEO CERCO numeri 46 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 112 - 114 - 115 - 116 - 117 - 119 a lire 250 caduno. Indirizzare a: G. Angelici - Via Kramer, 6 - Tel. 70.70.04 - Milano.

67-488 - COMPRO a lire 500 cadauno i numeri dal 46 al 52 compresi del « Corso di Radiotecnica » Il Edizione (1965). Indirizzare a: Enrico Preziosi -Via Taramelli, 14 - Trento.

67-489 - CERCO SCHEMA ricevitore multigamma « IMCA Radio » mod. IF871 - Rimborso spese fotocopia, postall ed eventuale ulteriore richiesta. Grazie. Indirizzare a: Molinari Domenico - Via Nuova 18-2 - Casanova - Varazze (Savona).

67-490 - COMPRO SE OCCASIONE, Tx G-222 anche se non funzionante, e privo di alcune parti. Antenna direttiva tribanda per i 20, 15, 10 metri. Indirizzare a: 11 RDP Paoletti Dario - Via Tamburini, 18 - Collemarino (Ancona).

67-491 - CONTATORE GEIGER preferibilmente del tipo Philips, acquisterei se efficiente e vera occasione. Indidizzare a: Mario Vanzan - Via dei Quartieri, 12 - Torino.

67-492 - QUADERNI FARE N. 23-24-25-26 cerco. Fare offerta e se vera occasione anche tutti gli altri numeri, e se solo alcuni numeri specificare quall. Indirizzare a: Riva Glacomo - Corso Grosseto, 117-5 - Torino.

67-493 - ROTATORE Tipo AR22 oppure altro tipo stesse caratteristiche anche autocostruito. Indirizzare a: La Ferla Rosario - Via Matrice, 3 - Augusta (SR).

67-494 - PERMUTEREI testina a riluttanza variabile con puntina di diamante - Nuova in imballo originale sigillata - marca Pikering V-15 con amplificatore stereo non autocostruito di media potenza. Indirizzare a: Cavanna Augusto - Via Pammatone 7-30 - Genova.

67-495 - IN CAMBIO di francobolli del Vaticano, schemi radio-TV ed altro materiale radio-TV cedo: 7 radio giapponese 4 Europhon, 5 d'altre marche tutte a transistors funzionanti - Coppia radiotelefoni 14 transistors + quarzo portata 35-50 Km. Coppia radiotelefoni portata 3-4 Km. 2 tester. 200 riviste varie. Duplicatrice Gestestner mod. 120 e tanto altro materiale. Indirizzare a: Rocco D'Alfonso - Via San Giovanni n. 45 - Petralia Sottana (Palermo).

67-496 - CERCO URGENTEMENTE Plug U-9U maschio e femmina e schemi elettrici del trasmettitore ART-13 ed dinamotore DY-12/ART13. Ricompensa in soldi o materiale elettronico, Scrivere a: Prof. Guggardi Giuseppe - Via Cesare Vivante, 48 - Catania,

67-497 - CERCO trasmettitore surplus tipo BC-458 o BC457 (ovvero T21/ARC-5) anche senza valvole, ma meccanicamente completo e non manomesso in particolare riguardo la scala di sintonia e relativo condensatore variabile. Pagamento contanti a consegna. Indirizzare a: 11HBO Franco Hugnot - Via Recchi, 7 - Tel. 57.593 - Como.

67-498 - QUALE Cine-dilettante compro, se occasione, quanto segue: un adattatore magnetico (magnetofono escluso) per applicare su Cine-Proiettore 16 mm. muto o solo sonoro ottico; un Cine-proiett. 16 mm. sonoro o muto. Specificare: tipo, marca e prezzo. Indirizzare a: Dino Camoirano - Via Beato Ottaviano, 4 int. 10 Savona - Oppure telef. 21.429 ore 20-22.

67-499 - DILETTANTI DI REGISTRAZIO-NE non lasciate inoperosi i Vostri registratori ma impiegateli partecipando all'attività dell'A.I.F. - Associazione Italiana Fonoamatori - per informazioni scrivere a: G. Grassi, Via Magenta 6 p.t. - Parma.

67-500 - CONDENSATORE variabile « Ducati » cerco EC 3451.26 nuovo o usato purché non manomesso nella sua capacità. Indirizzare a: Montanari Giovanni - Via A. Gramsci, 13 - S. Giorgio di Piano (Bologna).

67-501 - URGENTE cerco 2 quarzi 28-30 Mc. e 1 Amperometro 0,5-0,1 mA f.s.: Cerco inoltre I seguenti trasformatori: Geloso N. 2168; GBC H-388; GBC H-347 e le seguenti valvole: EL84, 6BZ7, 2x6SL7. Il tutto acquisto o permuto con transistors vari accorciati al silicio tipo: P397, 2N1304, 2N914, ecc. Per accordi indirizzare a: Mattara Darlo - Via Roma, 2 - Vedelago (Treviso).

67-502 - CONVERTITORE 105/180 MHz cerco completo di alimentatore e per-fistamente funzionante anche contro eventuale cessione di Riviste varie: Radiorama; CD-CO elettronica; Tecnica pratica; Quattrocose illustrate ecc. Rispondo a tutti. Indirizzare a: Rag. Agostino Campanile - Piazza Disfida 24 - Andria (Bari).

67-503 - CERCO COPPIA radiotelefoni RRT-MF88 a 4 canali in buono stato. Inoltre lo schema del ricevitore canadese R109, Indirizzare a: Malatesta Ennio - Via Monte Bianco 15 - Monza (Milano).

67-504 - SAREI GRATO a chi potesse inviarmi le connessioni allo zoccolo e i dati d'impiego del tubo a raggi catodici 3EG1. Indirizzare a: Valenza Alessandro - Via G. Torti 48/25A - Genova.

67-505 - CERCO ELEMENTI di autopista Scalextric o Policar, ricevitore professionale o militare inefficiente e senza valvole ma non cannibalizzato. Offro in cambio microfoni piezoelettrici nuovi, transistors, materiali per circuiti a transistor, valvole di serie e speciali, trasformatori, motorini eletrici, dinamotori, quarzi, relais commutatori, attenuatori, vario materiale radioelettrico. Indirizzare a: Gian Francesco Tartaglia - Villaggio Aurelia - Civitavecchia (Roma).

#### **UNA TRUFFA**

Abbiamo ricevuto una lettera (con allegate fotocopie di corrispondenza e versamenti effettuati), da cui stralciamo alcuni passi; la lettera è firmata e contiene tutti gli estremi di identificazione:

Milano, 30 marzo 1967

Egregi signori,

ecco da segnalarVi un bell'esempio di truffa: sul numero K/1967 l'inserzione « OFFERTE » n. 67/abc citava: OCCASIONISSIMA... modello mnop... ».

Vi allego copie delle lettere scambiate con il sig. Abcde, dalle quali risulta chiaro che il numero di modello è esatto e non vi sono equivoci.

Il pacco è stato aperto nel mio ufficio, in presenza quindi di un impiegato che ha ben visto trattarsi di un modello « mnpq » anzi che « mnop ».

Vi prego di inserire nel Vostro schedario « nero » il nome del sig. Abcde, mentre Vi informo che ho passato la documentazione al mio legale perché proceda contro il sig. Abcde. Vi saluto molto cordialmente.

(segue firma e indirizzo)

Ci siamo recati a Milano dal nostro Lettore truffato e gli abbiamo fornito elementi e appoggio per l'azione che intende intraprendere.

Procederemo in modo analogo contro chiuque altro si orienti sulla medesima strada.

## modulo per inserzione directe e richieste directe directe e richieste directe directe

Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: servizio Offerte e Richieste, CD-CQ elettronica, via Boldrini 22, BOLOGNA

La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciaie.

Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre normali tariffe pubblicitarie. La Rivista pubblica avvisi di qualunque Lettore, purché il suo nominativo non abbia dato luogo a lamentele per precedenti inadempienze: nessun commento accompagnatorio del modulo è accettato: professione di fedeltà alla Rivista, promesse di abbonamento, raccomandazioni, elogi, saluti, sono vietati in questo servizio.

L'inserzione, firmata, deve essere compilata a macchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE.

Gli abbonati godranno di precedenza.

Per esigenze tipografiche preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

| OFFERTE                                                                                                                                                                                                                                                                        | RICHIESTE                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 67 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | se ABBONATO scrivere SI nella casella |  |  |  |  |  |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
| Indirizzare a:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |  |  |  |
| pett. Redazione di CD - CQ elettronica,                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| Vi prego di voler pubblicare la presente inserzione. Dichiaro di avere preso visione delle norme sopra riportate e mi assumo a termini di legge ogni responsabilità collegata a denuncia da parte di terzi vittime di inadempienze o truffe relative alla inserzione medesima. |                                       |  |  |  |  |  |
| data di ricevimento del tagliando                                                                                                                                                                                                                                              | (firma dell'Inserzionista)            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |



Si

## COME SI DIVENTA RADIOAMATORI?

Ve lo dirà la

ASSOCIAZIONE
RADIOTECNICA ITALIANA
viale Vittorio Veneto 12
Milano (5/1)

Richiedete l'opuscolo informativo unendo L. 100 in francobolli a titolo di rimborso delle spese di spedizione

## FANTINI

#### **ELETTRONICA**

#### Via Fossolo, 38 / c / d - Bologna C.C.P. N. 8/2289 - Telef. 34.14.94

Attenzione! Informiamo i sigg. Clienti che attualmente non disponiamo di catalogo, pertanto si prega di consultare questa pagina pubblicitaria che mensilmente viene presentata aggiornata su C.D.

Sensazionale!!! Incredibile!!! Un'occasione che non si ripeterà mai più!

ALTOPARLANTI ORIGINALI « GOODMANS »
A PREZZI MAI VISTI.

TWITER Ø 100 mm. L. 700 cad. ns. Rif. n. 9

P.S. - Nell'ordine si prega di citare sempre il numero di riferimento segnato accanto ad ogni tipo di altoparlante.

**TRANSITORI ATES** per BF - Potenza 30 W AD142 — AD143 — AD145 — TA202 L. **600** cad.

TRANSITORI per BF LT115 - LT114 L. 300 cad

TRANSISTORS tipo 2G360 amplificatori per BF.
L. 50 cad.

TRANSISTORS OC23 L. 500 cad.

MICRORELAYS Siemens 12 V - 10 mA nel vuoto, a 4 scambi

VOLTMETRI 6 V e 120 V f.s. per corrente continua e alternata n. 10 condensatori elettrolitici nuovi. L. 1.000

VARIABILI DUCATI capacità 350+500 pF. L. 100 cad.

VARIABILE SNF capacità 350+400 pF con demoltipl, L. 150 c.

COMPENSATORI 30 pF L. 50 cad.

ZOCCOLI per 807 L. 100 la coppia

BASETTE con diodi, resistenze e condensatori L. 100 cad

QUARZI miniatura adatti per convertitori a transistor freq. 439967 Mc.

DIODI 1G55 L 50 cad. - DIODI OA47 L. 50 cad.

ALETTE di fissaggio per diodi 15 A - 60 V L. 130 cad.

CARICA BATTERIE AUTOMATICO 6-12-24 V - 5 A - Caratteristiche: Entrata universale 110-125-140-160-220 V 50-60 Hz, Uscita, 6-12-24 V 5 A autoregolato L. 14.000 cad.

COMMUTATORI MINIATURA A SLITTA 2 vie - 2 posizioni - nuovi L. 100 cad.

RICEVITORE BC 1206A - Tipo 438 gamma coperta 200 ÷ 450 kHz - Stadio RF, due stadi FI a 142,5 Kc/s, due sezioni finali in parallelo. Alimentazione a 28 V c.c. L'apparato, robusto e compatto (dimensioni 11x11x18 cm) si presta bene con poche semplici modifiche chiaramente illustrate nel foglio allegato a clascun apparecchio per essere alimentato dalla rete-luce e corredato dalla serie di valvole a 6 V, come ricevitore per onde lunghe o con l'aggiunta di un convertitore O.C. come apparato ricevente a doppia conversione. Viene venduto mancante delle sole valvole L. 3.000 cad.

UN ROTARI A POCA SPESA - Disponibili grossi SELSYN (Ripetitori di moto) di elevata potenza adatti per antenne tipo 6 elementi per la gamma 144 Mc. Alimentazione 110 Volt - 50Hz.

Prezzo la coppia (Ricevitore-Trasmettitore) L. 6.000

CONTAGIRI A 3 CIFRE con azzeramento L. 1.200 cad.

CONTACOLPI elettromeccanici a 4 cifre 12/24 V L. 350 cad.

DIODI AL SILICIO PHILIPS NUOVI tipo BYX20/200 15 Amp. 100 Volt. L. 350 cad.

DIODI AL SILICIO PER ALIMENTAZIONE AT. 200 Volt - 300 mA. L. 200 cad

ZOCCOLI miniatura a 9 piedini L. 20 cad.

**MOTORE ELETTRICO**  $\varnothing$  70 x 60 mm. Albero  $\varnothing$  6 mm. ad induzione, completo di condensatore, tensione 160-220 Volt (a richiesta). Potenza 1/10 di HP Giri 1350, silenziosissimo, adatto per registratori, giradischi, ventilatori, ecc. Prezzo L. 1.000 cad.

QUARZI NUOVI TIPO CR-1A/AR Freq. 7010 Kc. L. 700 cad.

TRANSISTOR NUOVI Philips in coppia selezionati - Tipo OC72 L. 500 la coppia.

**AUTOTRASFORMATOR!** PHILIPS nuovi 170 W 110-127-145-160-220 V. **L. 1.800** cad.

OROLOGI SVIZZERI - Non si tratta di cronometri da polso, ma di robusti TIMERS che servono ad accendere e spenere le luci di una fabbrica, di un recinto, di un laboratorio, a ore prefissate. Precisione Svizzera, costruzione professionale. L'orologio è montato su rubini e la carica è automatica. Prezzo L. 10.000 cad.

Interpellateci!.. Visitate il nostro magazzino!.. disponiamo di altri componenti e apparecchiature che per ovvie ragioni di spazio non possiamo qui illustrare.

#### Componenti elettronici professionali

#### Vecchietti Gianni

TEL. 42.75.42





#### CONVERTITORE PER LA GAMMA DEI 144-146 Mc. a transistor ad effetto di campo (FET)

#### Modello CF1

NLIOVIPRODOTTINUOVIPRODOTTINUOVIPRODOTTINUOVIPRODOTTINUOVIPR

Monta 3 F.E.T. tipo TIS34, di cui i primi due sono collegati in cascode ed il terzo funziona da miscelatore. L'oscillatore locale è equipaggiato con 2 transistori tipo 2N708; il primo dei quali è l'oscillatore vero e proprio, il secondo è un triplicatore. Il quarzo è in overtone (3º armonica). Va alimentato a 12÷13V c.c., con un assorbimento di 15mA circa. In circuito è inserito un diodo di protezione contro le inversioni di polarità. Il tutto è contenuto in una scatola di alluminio (103 x 73 x 43) e in essa sono montati i bocchettoni d'ingresso e d'uscita (tipo BNC) e gli spinotti per l'alimentazione esterna.

Caratteristiche tecniche: figura di rumore: 4dB (2,6 KT0) quadagno: 22 ÷ 25dB

#### Modello CF1/A

Si tratta del modello precedente montato però in una scatola di dimensioni maggiori (143 x 73 x 43) contenente anche l'alimentatore da rete (125 ÷ 220V). Esso naturalmente comprende pure l'interruttore di rete e la iampada spia.

#### Prezzo: L. 24.500

Prezzo: L. 21.500

#### Modello CF2/A

Si tratta del modello precedente ma completo di alimentatore da rete, il rimanente è analogo al CF1/A.

Prezzo: L. 32.500

Tutti i modelli sono disponibili con frequenza d'uscita di 28÷30 MHz oppure 14÷16 MHz, entro 3dB. Altri valori saranno concordati a richiesta.

Prezzo: L. 29.500

#### AMPLIFICATORE HI-FI da 20W mod. AM 25 II

per il rumore totale) è usato un 2N3823.

Modello CF2

Figura di rumore: 2dB Guadagno: 24 + 26dB

Potenza d'uscita 20W su un'imped. di  $5\Omega$  - Alimentazione

E' perfettamente analogo al CF1, salvo che, come

transistore d'ingresso (essendo questo determinante

Quindi le caratteristiche diventano le seguenti:

40V 1A cc. Sensibilità 2 mV su circa 2 K $\Omega$  - Risposta in frequenza della sezione finale (40809+2 x AD149) = 20-30.000 Hz

Escursione del controlli dei toni = 14 dB circa su bassi e acuti. Questo amplificatore può funzionare sia con testine piezo, dinamiche, chitarre elettriche, radio, come spiegato nelle note accluse all'AM 25 II. Viene fornito tarato, funzionante e completo del potenziometri cad. L. 16.000

#### Componenti a prezzi speciali

| AC107     | L. 400   | 2N3819      | L. 1.500 |
|-----------|----------|-------------|----------|
| AC125     | L, 250   | 2N3823      | L. 8.000 |
| AC126     | L. 250   | ASZ18       | L. 650   |
| AC127/28  | L. 500   | AU103       | L. 2.800 |
| AC128     | L. 250   | B40-C2200   | L. 1.000 |
| 40809     | L. 1.000 | BY123       | L. 750   |
| AD149     | L. 600   | BY126       | L. 400   |
| 2 x AD149 | L. 1.200 | BY127       | L. 450   |
| BC107     | L. 450   | BO680       |          |
| 2N706     | L. 350   | (Siemens da |          |
| 2N708     | L. 450   | 0,55 A.)    | L. 300   |
| 2N1711    | L. 500   | TIXM12      | L. 1.000 |
| 2N2369    | L. 600   | TIS34       | L. 1.700 |

#### AMPLIFICATORE A TRANSISTORI Mod. AM 1 che utilizza la serie tipo 40809 Philips.

Caratteristiche: alimentazione 9 V Potenza d'uscita: 1,2 W

Sensibilità: 10 mV Risposta in frequenza: 100-10-000 Hz a 3 dB

Impedenza d'uscita: 8 Ω

Viene fornito completo e funzionante, corredato dello schema di utilizzazione come modulatore, amplificatore

da fonovaligia, per piccoli ricevitori ecc. ecc. Ampificatore mod. AM1, come da descrizione cad. L. 2.400 Trasformatore di modulazione che permette di usare l'amplificatore AM1 come modulatore per piccoli trasmettitori. Innalza l'impedenza da 8  $\Omega$  a valori compresi tra 50 e 150  $\Omega$ con più prese che permettono di ottenere il migliore adattamento di impedenza allo stadio finale.

L. 1.350 L. 1.350

#### AMPLIFICATORE A TRANSISTORS DA 8 W USCITA

Caratteristiche principali: Caratteristiche principali: Potenza uscita: 8W su  $5\Omega$  di impedenza - Alimentazione: 24V - 0.6A. Volt ingresso: 2.5 mV su 10 K $\Omega$  - Risposta in frequenza: 40-13.000 Hz a - 3dB - Toni: - 20dB a 13 Kc - Distorsione: a 1 e 10 Kc = meno del 1% a 8W. Dimensioni max:  $12.\times 8\times 6$  cm - Transistors impiegati: AC107 - 40809 -  $2\times AD149$  - Corredato dello schema di collegamento per l'inserimento di vari tipi di rivelatori (testina prizzo di principa radio chilarza elettrica registratore, esc.) piezo, dinamica, radio, chitarra elettrica, registratore, ecc.)
Tipo AM8
L. 11.500 Tipo AM8

Desiderando II NUOVO catalogo « Componenti elettronici professionali » inviare L. 100 in francobolli. Spedizioni ovunque - Spese postali al costo - per pagamento anticipato aggiungere L. 350. Non si accettano assegni di C/C. Pagamenti a 1/2 c/c PT. N. 8/14434.

#### Ditta SILVANO GIANNONI Via G. Lami - tel. 30.636 S. Croce Sull'Arno (Pisa)

R/109

RICEVITORE R 109 40-80 metri FONIA/GRAFIA

Molto compatto e solidamente unito, contenuto in telaio metallico, ottimo stato. Due gamme d'onda: 4,5-9 MHz; 2,4-5 MHz, Altoparlante ed alimentatore incorporato. Monta n. 5 valvo:6 ARP-12: n. 3 AR8. Corredato di valvole ed istruzioni L. 20.000.

RX 71

RICEVITORE TIPY 71, implega i seguenti tubi RF - FF50 Mix - EF50 Prima e seconda IF/ARP-4 (6K7) terza IF EF50. Det. AVC, Muting EBC 33 (6Q7) NL EA50, Xtal osc EL32, Multipl EF50. Valore della If e MHz 9.72 copertura originale MHz 100/124 Xtal usato di frequenza, trequenza di ingresso meno valore della IF diviso 18 Alimentazione HT 250 V, 80 Ma LT 12.6 V, 1,5 a Si cede completo delle valvole originali come nuovo accompagnato da descrizione e modifica per i due metri a lire 19.000 più spese postali.

LS 3

LOUDSPEAKER LS 3 - Altoparlante originale per ricevitori BC 314/342/314 ecc. 10 W. - Completo funzionante con trasformatore e presa jack, L. 4.000.

Collins

GRUPPO M.F. Collins, con IF a 455 kHz, possibilità di stringere la banda da 8-4-2 kHz. Costruzione 1963, completo di valvole e schema, costo USA 208 dollari. A esaurimento, L. 25,000

RT - RX WS68P 1,2 - 3,5 MHz RADIOTELEFONO WS68P - Grafia e fonia: una vera stazione RT-RX. Gamma coperta: 1,2-3.! MHz; potenza resa in antenna 8 watt; microamperometro 0,5 mA fondo scala; copertura sicura km. 9; pesa 10 kg. Misure: altezza cm. 42, larghezza cm. 26, profondità cm. 24. Montaggio in rack nel quale è compreso lo spazio per le batterie. Filamento 3 V; anodica 150 V. Consumo: vrasmissione 30 mA; Ricezione 10 mA; Filamenti RX 200 mA, TX 300 mA. Monta nel ricevito e n. 3 ARP 12 e n. 1 AR8; nel trasmettitore n. 1 AR8 e n. 1 ATP4; 6 watt antenna - Portata Km. 20 in mare con solo antenna di mt. 2,5. Venduto funzionale nel suoi elementi originali, completo di valvole in scatole nuove, micro, cuffia. L. 17.000 cadauno tutto compreso.

RX

RICEVITORE 9 valvole - 3 gamme d'onda lunghe e lunghissime
Come nuovo - Adoprabile con un semplice convertitore a lavorare in terra

Come nuovo - Adoprabile con un semplice convertitore a lavorare in terza conversione su tutte le gamme - senza valvole,  $\bf L$ . 12.000.

MK 11

FREQUENZIMETRO MK11 FUNZIONALE

Ouandrante micrometrico continuo - Misure cm 50 x 40 x 30 - Peso Kg 10 - Completo di valvole ricambio + schema - 3 gamme in fondamentale - Armoniche per tarare perfettamente fino a 35 MHz - Alta precisione. Prezzo per i Lettori fino ad esaurimento L. 10.000 - AFFRETTATEVI!

RX - 1200 MHz

RICEVITORE PER 1200 MHz con Klystron incorporato, senza valvole restanti L. 6.500

Componenti BC 455 COMPONENTI ORIGINALI PER BC 455, frequenza da 6 a 9 MHz, completo di tre MF a 2830 kHz, una bobina oscillatore SSB/CW, gruppo AF, variabile a tre sezioni, schema originale senza valvole. I sei pezzi a L. 4,500,

BC - 624

RICEVITORE del radiotelefono di bordo SCR-622 o SCR-624; gamma di frequenza  $100\div186$  MHz; super; 4 canali di ricezione preselezionati, FI=12 MHz, cristalli per l'oscillatore del ricevitore scelti nella gamma  $8,0\div8,72$  MHz; squelch; noise limiter, AVC, impedenza uscita  $40\,00/300/50$  ohm; funziona anche come Interfono di bordo. Alimentazione rete o batteria mediante dynamotor esterno. Senza valvole, in buono stato L. 10.000.

BC - 625

TRASMETTITORE del radiotelefono di bordo tipo SCR-622 o SCR-624; finale 832 A: 12 W resi in fonia, MA, 4 canali controllati a quarzo nella gamma  $100 \div 156$  MHz, 7 tubi: 832 (2) - 12A6 (3) - 6G6 (1) - 6SS7 (1), Alimentazione rete o batterie con dynamotor. 10 tubi: 9.03 (3) - 12SG7 (3) - 12C8 (1) - 12J5 (1) - 12AH7 (1) - 12SG7 (1), Senza valvole in buono stato L. 10.000,

BC - 1000

RICETRASMETTITORE POTATILE a pile, gamma  $40 \div 48$  MHz; funziona a modulazione di frequenza; Rx: super - Fl: 4,3 MHz - 12 tubi: 1L4 (7) - 1R5 (2) - 3Q4 (1) - 3A5 (1) - 6AF6G (1). Tx: potenza di uscita 4 W - modulazione di frequenza - sei tubi: 3A5 (4) - 3Q4 (1) - VR-90 (1). AFC, 18 tubi: 3A4 (2) - 1T4 (6) - 1L4 (5) - 1R5 (1) - 1A3 (1) - 1S5 (3). Alimentazione in ricezione: filamenti 4,5 V - 0,3 A - anodica: 90 V - 25 mA, Alimentazione in trasmissione. filamenti 4,5 V - 0,5 A -anodica: 90 V - 25 mA; 150 V - 45 mA. Senza valvole in buono stato L. 10.000.

RT - TX

WS 21 RICETRASMETTITORE MILITARE CANADESE 2 GAMME: 4,2 · 7,5 MHz: Doppla conversione per la gamma 19-31 MHz Tipo WS21

Apparato completo, costruito su telalo contenente sia il ricevitore che il trasmettitore. Sintonia separata sia per il ricevitore che per il trasmettitore. Pulsante per l'isoonda. Unità di controllo separabile, comprendente il tasto telegrafico, innesti per cuffie e microfono. Entrocontenuto l'alimentatore completo di vibratore a 6 volt, Monta 6 valvole ARP12; 3 AR8; 2 ATP7. Comandato completamente per mezzo di 3 relais, azionati dal tasto di chiusura del microfono. Media frequenza a 465 Kc/s; bobine PA, ecc.; argentate. Strumento RF per il miglior carico dell'antenna. Ottime condizioni, completo di valvole nuove cuffia micro L. 30.000.

TA - 12

TRASMETTITORE di produzione Bendix; uscita 40 W in antenna; dispone di quattro canali ciascuno pilotato da un VFO. Impiega 7 tubi: 12SK7 (4) - 807 (3); funziona in CW, MCW, o in fonia MA (con un modulatore esterno); alimentazione da batteria 24 V e 14.8 A; dynamotor incorporato. Senza valv. L. 25.000.

Motorini

A INDUZIONE, nuovi 220-160-50 😑 Ambitrazione con condensatore e schema. Peso Kg. 1,200, L. 2.500



Uffici e Direzione: PADOVA Via G. Filangeri, 18 - Tel. 20.838

### nuova produzione SAMOS 1967

Mod. MKS/07-S: Ricevitore VHF a copertura nont. 110-160 MHz. di eccez, sensib. Riceve Aeroporti, aerel in volo, polizia, radio amatori, ecc. Superba scatola di montagg. con manuale, schem disegni. CARATTERISTICHE: ★ Circulta supersensib. con stadio amplif. di AF. ★ 7+3 Trans. ★ BF 0.5W ★ Dim. 16 x 6 x 12 ★ Alim. batt. 9V ★ Elementi Premontati ★ Noise Limiter ★ Stablità assoluta ★ Nessuna taratura nè imp. di strum. ★ Scatoli di Montaggio - Prezzo List. L. 25.500 - Netto L. 17.800 ★ Mcn tato e coll. Netto L. 22.000 ★

Mod. JET: Equipagg. con gruppi AF-BF derivati dal famoso MKS/07-S in vers. profess. Ricevitore di eccez. pregi tecnice to Circuito esclusivo con stadio Ampl. AF ★ Prese cuffia e alim. ext. ★ CARATTERISTICHE: Dim. 21 x 8 x 13 ★ 8+5 transist ★ BF 0.6 W ★ Lunghissima autonomia ★ Copertura continua 112-150 MHz ★ Noise Limiter ★ Riceve il traffico aereo civile e militare, Radioamatori, Polizia ★ Viene fornito esclusiv montato e tarato con istruz. e schemi ★ Prezzo List. L. 42.000 Prezzo netto L. 29.500 ★

Mod. INTERCEPTOR: Appositamente stud. per il traffico aereo civ. e milit. ★ Ricevitore SUPERETEROD'NA di caratt. tecniche e costrutt. profess. Consente un contatto continuo con torri di controllo di aeroporti ed aerei in volo a grandi distanze ★ CARATTERISTICHE: Circ. Superet. con stadio amplif. AF e 3 stadi MF ★ Sensib. 2µV ★ 10+6 Transist. ★ Dim. 24,5x9x15 ★ Volt. Filter Gain ★ Noise Limiter ★ BF 0,7 W ★ Copertura cont. 112-139 MHz ★ Presa ant. ext. ★ Comando di Sint. demoltipl. con scala tarata rotante incorp. ★ Lunga autonomia ★ Viene fornito esclusiv. Montato e Tarato. Prezzo List. L. 68.000 - Prezzo netto L. 47.500 ★

Mod. MKS/05-S: Radiotelefoni di sempl. montaggio e sicuro affidamento ★ Circuito stab. e potente ★ Non richiedono alcuna taratura ★ CARATTERISTICHE: Max cotenza per libero impiego ★ 144 MHz ★ Stilo cm. 44 ★ Dim. 15.5 x 6.3 x 3.5 ★ Alim. 9 V ★ Elementi premont. ★ Noise Limiter ★ 4+1 Trans. ★ Portata con ostacoli inf. 1 Km. port. ottica 5 Km. ★ Viene fornito solo in scatola di montaggio con manuale e schemi elettrici e pratici ★ ALLA COPPIA: Prezzo List. L .28.000 - Prezzo netto L. 19.800 ★

Nod. MINUETTO: Amplificatore STEREO tecnicamente d'avanguardia e di forte potenza: linearità estrenia e rapidità di risposta ★ Viene fornito solo in Scatola di Mortag., con istruz. schemi elett. e pratici. Aliment. MKS/45 a parte ★ CARATTERISTICHE: 15-30.000 Hz. ★ Imp. uscita 4.6-8 chm ★ 16 Tran sistors ★ 3 ingressi: Phono-Tape-Tuner ★ Bilanciamento ★ Potenza compless. 20 W ★ Dim. 20 x 8 x 10 ★ Prezzo di List. L. 52.000 - Prezzo netto L. 36.000 - Aliment. MKS/45 univers. Netto L. 8.000 - Mobile noce L. 5.000 netto ★

Mod. DUETTO: Per una riproduz. STEREO di altiss. qualità ad un prezzo estremamente interessante! ★ Sciuzioni tecniche esclusive d'avanguardia ★ Lussuoso mobile in noce trattato ★ Grande riserva di potenza ★ CARATTERISTICHE: risposta 15-35.000 Hz ★ Dist. Inf. 1% alla Max. pot. ★ 26 semiconduttori ★ Alim. incorp. ★ 5 ingressi e 3 condizioni di funzionamento ★ Bilanciamento ★ Presa per cuffie Siereo ★ Potenza compless. 70 W ★ Dim. 40 x 10 x 28 ★ Viene fornito esclusiv. montato e rigorosamente controllato, completo di mobile e istruzioni - Prezzo di List. L. 120.000 Prezzo netto L. 84.000 ★



★ ORDINAZIONI: Versamento antic a mezzo Vaglia Post. o Assegno Bancario + 1. 450 s.p., oppure contrassegno + L. 600 di s.p. Spedizioni ovunque. Inform.amo che l'ediz. 1966 del Catalogo Generale è andata esaurita. E' uscita la Nuova Edizione 1967 illustr., spedire L. 200 in francobolli ☆



## rundaal test instruments (A TRANSISTORI)



#### TRANSIGNAL AM

- Generatore modulato di segnali a radio frequenza (alta e media) con funzione di analizzatore elettronico per la taratura e la localizzazione del guasto negli apparecchi radio a transistori.
- Gamma A 1600 + 550/187. 50 + 545,5, m.
- Gamma B 525 + 400 KHz.
- Taratura singola di ogni strumento eseguita con calibratore a quar-
- Due innesti coassiali a vite per uscita a radio frequenza (RF) e bassa freguenza (AF).

L. 12.800

Transignal FM.L. 18.500

Capacimetro AF. 101 L. 29.500

#### FET MULTITEST

Il primo tester elettronico con transistore a effetto di campo.

- FUNZIONAMENTO ISTANTANEO
- TOTALE INDIPENDENZA DELLA RE-TE LUCE
- ASSOLUTA STABILITA' DELLO ZERO IN TUTTE LE PORTATE
- NESSUNA INFLUENZA SUL CIR-CUITO IN ESAME (8 MΩ sul probe)
- CAPACIMETRO A RADIOFREQUEN-ZA PER BASSE CAPACITA'
- AMPIA GAMMA DI MISURA: Volt CC - Volt CA - mA CC - Ω pF (da 2 pF a 2000 pF).





L. 29.500

#### GENERATORE TV L. 18.500 (VHF.UHF)

- Generatore di barre verticali ed orizzontali per il controllo della stabilità, linearità e sensibilità del televisore.
- Uscita per VHF-UHF.



GRATIS LE CARATTERISTICHE E IL MANUALETTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI A TRANSISTORI - Richiedetelo alla Radioelettromeccanica KRUNDAAL - DAVOLI - PARMA - Via F. Lombardi, 6-8 - Tel. 40.885 - 40.883

TRICHIANA - BELLUNO



APPARECCHI DI MISURA PER RADIO TV

## MODELLO 67 MULTITESTER

#### ANALIZZATORE UNIVERSALE PORTATILE

#### IL TESTER 4 VOLTE PROTETTO

#### PROTEZIONE

ai sovraccarichi elettrici del gruppo bobina mobile e raddrizzatore a mezzo limitatore statico

#### II PROTEZIONE

alle forti accelerazioni del gruppo bobina mobile a mezzo gioielli molleggiati

#### III PROTEZIONE

del gruppo bobina mobile agli urti durante il trasporto a mezzo frenaggio elettromagnetico

#### IV PROTEZIONE

delle speciali resistenze a strato stabilizzato a mezzo contenitori modulari ad alto isolamento

#### **MULTITESTER 67**

il tester sempre attuale perché munito di presa per adattatore universale che estende oltre cento volte la capacità di misurazione dello strumento

### 8 CAMPI DI MISURA 41 PORTATE

tutto a lettura diretta senza adattatori

#### CARATTERISTICHE

- VOLT c.c.:  $40.000 \,\Omega/V$  8 portate 0,05 1-5 10 50 250 500 1000 Volt f.s.
- **VOLT c.a.:**  $20.000~\Omega/V$  6 portate 2 10 20 100 500 1000 Volt f.s. Risposta in frequenza 20 Hz 20 KHz.
- MP. c.c.: 5 portate 25μA 500μA 5mA 50mA 500mA f.s.
- **OHMMETRO c.c.:** 5 portate x1 x10 x100 x1K 10K misura da 0,1  $\Omega$  a 10M  $\Omega$  centro scala  $\Im$   $\Omega$
- **MEGAOHMMETRO c.a.:** 1 portata da 10.000  $\Omega$  a 100 M $\Omega$
- CAPACIMETRO: 2 portate x1 x10 da 50 pF a 0,5 μF
- MISURATORE D'USCITA: (output) 6 portate 2 10 20 100 500 1000 Volt f.s. Condensatore interno.
- DECIBELLIMETRO: 5 portate. Livello 0 dR riferito ad una potenza di 1mW su 600  $\Omega$  pari a 0,775 voit. Scala -10 +22 dB portate da -10 a +62 dB
- DIMENSIONI: 93 x 145 x 40 m/m circa
- PESO: 460 gr. circa senza pile

Nel prezzo è compresa la custodia per il trasporto in resina antiurto, n. 2 pile e la coppia dei puntali.





IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI



un anno di garanzia





la prima casa europea che garantisce le valvole per un anno